

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

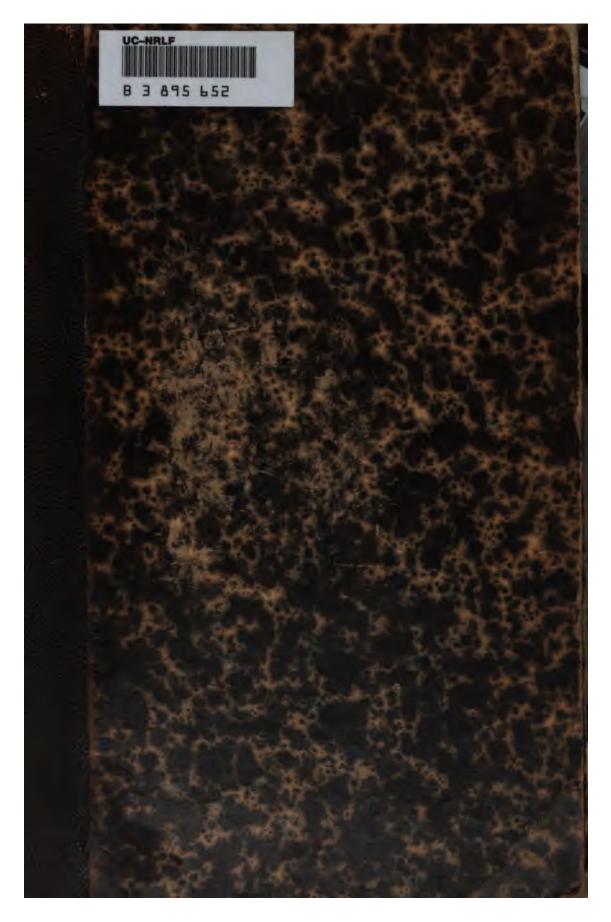



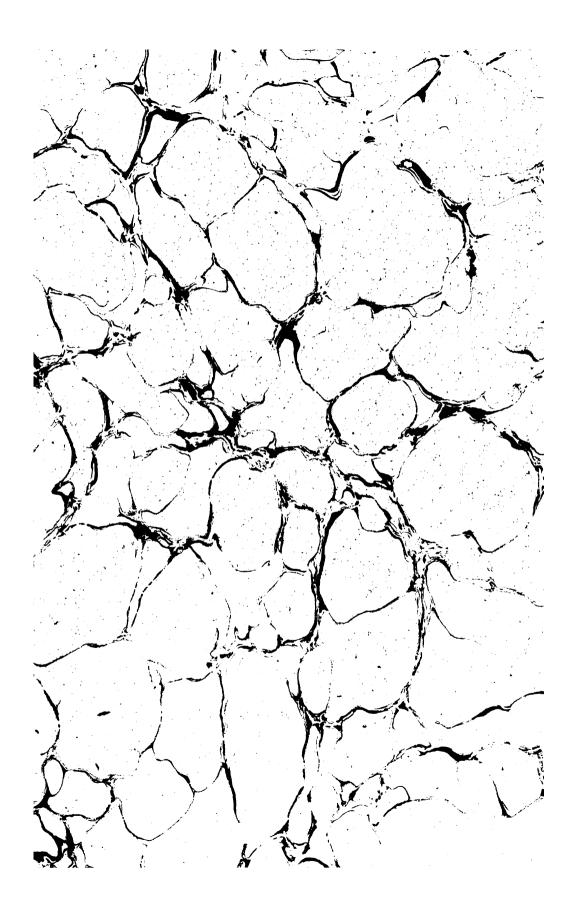

. • • 

# IL RISORGIMENTO DELL' ANTICHITÀ CLASSICA

•

•

•

.

.

•

.

· ·

### GIORGIO VOIGT

# IL RISORGIMENTO DELL'ANTICHITÀ CLASSICA

OVVERO

IL PRIMO SECOLO DELL' UMANESIMO

## GIUNTE E CORREZIONI

CON GLI INDICI BIBLIOGRAFICO E ANALITICO

PER CURA di

GIUSEPPE ZIPPEL



IN FIRENZE G. C. SANSONI, EDITORE

1897

5361 1.3

### PROPRIETÀ LETTERARIA



Firenze — Tip. G. Carnesecchi e Figli.

### AVVERTENZA

Or sono quattr'anni, usciva a Berlino presso l'editore Reimer la 3ª ediz. tedesca del Risorgimento dell'antichità classica di Giorgio Voigt; alla quale aveva atteso l'autore stesso e, morto lui, un suo discepolo, il d.º Max Lehnerdt, che v'introdusse con molta diligenza e dottrina le modificazioni suggerite dai nuovi risultati della erudizione e della critica nel campo dell'umanesimo. Arrecare all'edizione italiana di quest'opera i miglioramenti dell'ultima tedesca, 1 accrescendoli finché ci fosse possibile, e aggiungendovi il contributo degli studi più recenti, ecco lo scopo del presente volumetto, ch'è un'appendice alla traduzione pubblicata nel 1890 dal professore Diego Valbusa. Le nostre cure furono specialmente rivolte a completare o correggere le notizie su la vita e le opere degli uomini, che nel libro del Voigt compaiono, per dir cosi, come attori in quel grandioso rinnuovamento della civiltà: dei personaggi e dei fatti che vi hanno parte indiretta gli studiosi potranno trovare altrove più compiuta notizia. Per quelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rendiamo pubbliche grazie al d. Lehnerdt, il quale gentilmente acconsenti che ci valessimo dell'opera sua. Poiché le giunte e le correzioni ricavate dalla 3ª ediz. tedesca vennero qui per la maggior parte modificate o accresciute, non fu possibile segnalarle tutte le volte: sono però distinte con l'indicazione Voigt-Lehnerdt, ogniqualvolta recano notizie o giudizi originali. Qualche aggiunta bibliografica ci fu suggerita anche dalla traduzione francese, che il sig. M. A. Le Monnier pubblicò, della Iª parte del vol. 1° del Voigt (Paris, H. Welter, 1894).

parti dell'opera che oggi richiederebbero una più ampia, oppure diversa trattazione, ci limitammo ad accennare agli scritti che si propongono di rimediare a quei difetti e a quelle lacune. Di fonti inediti facemmo uso assai raramente, e solo per correggere, non per aggiungere notizie. Quando in uno scritto trovasi l'esatta indicazione di lavori precedenti sullo stesso argomento, abbiamo ommesso la citazione di quest'ultimi. Queste le norme che ci siamo proposti di seguire, nel compilare le Giunte e Correzioni.

Fanno seguito gli Indici bibliografico e analitico dell'intiera opera. Il primo è riprodotto, con le aggiunte opportune, dall'edizione tedesca; quanto al secondo, indispensabile allo studioso che voglia trarre dal libro del Voigt tutto il profitto ch'esso può offrire, noi cercammo di renderlo quanto ci era possibile particolareggiato e completo, affinché l'uso ne riuscisse spedito e sicuro. La materia delle Giunte e Correzioni vi è contenuta solo in quanto comprende nomi o fatti nuovi, che non si troverebbero agevolmente con l'aiuto dei richiami alle pagine corrispondenti dell'edizione Valbusa: procurammo, insomma, che l'Indice servisse, per tale riguardo, di complemento alla prima parte del presente volume. Le citazioni meno importanti sono fatte con la semplice indicazione del numero della pagina, chiuso fra due punti e virgola. Non mancheranno certamente le lacune e le mende, qui come nelle Giunte e Correzioni: in lavori di simile natura esse possono ben dirsi inevitabili. Se sono in numero troppo grande, varrà a noi qualche indulgenza il desiderio di giovare agli studi, che ci sorresse nella fatica modesta, ma non breve.

Firenze, nel dicembre 1896.

G. ZIPPEL.

# GIUNTE E CORREZIONI

N. B. I numeri arabici in caraftere grassette rimandano alle pagine corrispondenti dell'opera del Voigt; è indicato il volume soltanto quando non sia quello, cui la Giunta o Correzione si riferisce.

*.* . . .



## GIUNTE E CORREZIONI

### AL VOLUME PRIMO

Pag. 15. Dal fatto che la lettera di frate Ilario a Uguccione della Faggiuola (cfr. n. 2) si trova in un cod. laurenziano dimostrato autografo del Boccaccio (H. HAUVETTE, Notices sur des Mss. autogr. de Boccacce à la Bibl. Laurentienne, Rome, 1894), si ha la conferma che la lettera, se è una falsificazione come molti ritengono (cfr. Gaspary, Storia d. lett. it., I, p. 860), è in ogni modo una falsificazione molto antica. — L'egloga di Giovanni del Virgilio (cfr. n. 3) è stampata nelle Opere latine di Dante, ed. Giuliani, II, p. 801.

18. Intorno a Lovato (non Lovatto) cfr. Clobtta, Beiträge zur Litteraturgesch. des Mittelalters u. der Renaiss., II, Halle 1892, p. 5. Sulla scuola poetica padovana v. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Ver., p. 79 sg. — Il trattato di Albertino Mussato de lite naturae et fortunae è stato ritrovato dal Novati nella bibl. Colombina di Siviglia; un libro de casibus fortunae egli non scrisse mai, bensi uno, oggi perduto, de casibus suis (comunicazione del prof. Novati). Le dieci egloghe pervenuteci sotto il nome di Albertino sono di epoca posteriore, cfr. Gaspary, Storia d. lett. it., I, p. 344, 478. Per la letteratura recente intorno al Mussato v. Clobtta, o. c., II, p. 11, e Eleuterio Docimasta (pseudon.), Alcune osservazioni sopra recenti studi intorno A. Mussato, Roma, 1892.

25, n. 1. Alle notizie sui biografi del Petrarea date in questa nota, vanno aggiunti i ben noti lavori di Adolfo Bartoli ne I due primi secoli della lett. it., Milano 1880, vol. I e nella Storia della lett. it., VII, Firenze 1884, e i magistrali capitoli sul Petrarea di G. Gaspary nella sua Storia della lett. it., I, Torino 1887. Degli studi classici del poeta trattò P. DE NOLHAC nel suo eccellente libro Pétrarque et l'humanisme, Paris, 1892.

29. Il « carme » attribuito a Convenevole da Prato è un mal connesso poema, dove sono versi d'ogni metro, e ai versi è anche frammischiata la prosa. Il D'Ancona ne fa un'analisi accurata nello scritto

VOIGT-ZIPPEL

cit. su Convenevole, che fu ripubblicato ne'suoi Studi sulla letteratura italiana dei primi secoli, Ancona 1884, p. 105 sgg. Anche lo Zumbini, Studi sul Petrarca, p. 76, dubita di attribuire il poema al maestro del Petrarca.

45. La lettera del Salutati a Pasquino Cappelli edita dall' Haupt, è stampata nell' Epistol. di C. S., ed. Novati, II, p. 386, con la vera data 24 sett. 1892.

- 36. Alla conclusione del Voigt, che gli argomenti dell'ecloghe non sieno opere del Petrarca, ma di Donato Albanzani, giunge con varî argomenti anche E. Carrara, I Commenti antichi e la cronologia delle ecloghe petrarchesche, in Giorn. st. d. lett. ital., vol. XXVIII, 1896, p. 128 sgg. Ma egli ritiene che il commento alle ecloghe stesse, attribuito all' Albanzani, sia di incerto autore; e suppone l'esistenza di un terzo commento, a lato di quello di Benvenuto da Imola, di un tempo assai prossimo al Petrarca (o. c., p. 187).
- 48. Il DE NOLHAC (Pétrarque et l'hum., p. 202) ritrovò nella Biblioteca di Troyes il codice che trasse in errore il Petrarca. Esso contiene infatti una parte delle Accademiche di Cicerone col titolo de laude philosophiae.
- 50. L'asserzione di Poggio nell'Oratio in funere N. Niccoli sullo sperpero dei libri del Petrarca è confermata dalle ricerche del DE NOLHAC (Pétr. et l'hum. p. 74, 420, De patrum et medii aevi scriptorum codicibus in bibl. Pertarcae olim collectis, Paris, 1892) il quale ha scoperto 37 codici che appartennero già al P.
- 58. La derisoria interpretazione data da Cola di Rienzo alle sigle S. P. Q R. (cfr. n. 2) era Sozzo popolo choncagato (o sconcacato) romano, secondo una comunicazione di F. Novati al d.º Lehnerdt (Voigt-Lehnerdt, I, 48). Le lettere di Cola furon pubblicate da A. Gabrielli, Epistolario di C. Rienzo, Roma 1890, nei Fonti per la storia d' Italia pubbl. dall' Istituto Stor. Italiano (cfr. p. 63). La risposta di Carlo IV al Petrarca (cfr. p. 69), fu scritta di propio pugno da Cola, come risulta dall'esame de' mss. Cfr. Voigt, Die Briefsammlungen Pétrarca's, p. 41, 99.
- 87. Intorno ai due figli del Petrarca, Francesco e Giovanna, cfr. Gaspary, Storia d. lett. it., I, 894, 487; DE NOLHAC, Pétr. et l'hum., p. 406. La figlia gli deve esser nata nel tempo in cui cominciava a scrivere i suoi dialoghi con S. Agostino; nel 1861 erasi già maritata con Francescolo de Brossano. Per la data dei dialoghi De contemptu mundi cfr. p. 188, n. 2.
- 94. Un codice della Bibl. Estense di Modena porta la seguente soscrizione al trattato de ipsius et multor. ignorantia: « Scriptum Ticini 1367° circa anni finem »; v. de Nolhac, La bibliotèque de Fulvio Orsini, Paris 1887, p. 289. Invece l'autografo della Vaticana reca l'anno 1368 (cfr. Gaspary, Storia d. lett. it., I, p. 487): si dovrà intendere che l'opera era compiuta al principiare di quest'anno.

2

104 sg. Il Petrarca non entrò in possesso del priorato di Migliarino concessogli da Clemente VI; in quella vece ottenne più tardi un canonicato a Pisa; Paganini, Delle relazioni di F. Petr. con Pisa, negli Atti d. R. Accad. Lucchese, t. XXI, 1882, p. 289. Per la storia delle prebende godute dal Petrarca sono da vedersi anche i docum. trovati dal Thomas, Les lettres à la cour des papes, Rome 1884, p. 75: Sulla casa abitata dal P. a Padova (p. 105) v. anche Zardo, Petr. e i Carraresi, p. 72 sgg.

117. Dopo le prime accurate indagini del Rühl (Rhein. Museum, N. F., XXXVI, 1881, p. 11) intorno agli autografi delle lettere del Petrarca (cfr. n. 1), altri ricercarono quel che ci rimane scritto dalla mano di lui: tutti questi studi sono riassunti e profondamente esaminati dal de Nolhac, Pétr. et l'hum., p. 95 sgg. Per i facsimili, v. de Nolhac, Facsimilés de l'écriture de Pétr., Rome, 1887 (Extrait dés Mélanges d'archeol. et d'hist. publ. par l'Ecole franç. de Rome, t. VII); e Vitelli e Paoli, Collezione flor. di facsimili paleogr. greci e latini, fasc. I, Firenze 1884, tav. 12, dove sono riprodotte due lettere del cod. laurenziano citato. — Quanto all'esemplare della Vaticana della Divina Commedia, che fu creduto lungamente quello scritto e donato al Petrarca dal Boccaccio (cfr. p. 118, n. 1), esso gli fu attribuito a torto, come ha dimostrato il Pakscher, in Zeitschrift für roman. Philologie, vol. X, p. 225.

123. L'invettiva del P. contra quemdam Gallum innominatum in dignitate positum trovasi anche nel Cod. 858 della Biblioteca dell'abbazia di Rayern. Voigt-Lehnerdt, I, p. 121.

151. Il Fons memorabilium universi di Domenico Bandini D'Arezzo trovasi tuttora inedito in diversi codd. laurenziani; cfr. Giorn. stor. d. lett. it., vol. XVII, 1891, p. 49. Il Bandini non può però aver mostrato al Petrarca nel 1874 che un piccolo saggio della sua opera, la quale era appena incominciata e l'occupò per quarant'anni.

152, n. 4. Il Breve cit. trovasi anche presso l'EHRLE, Historia bibliothecae romanor. pontificum etc., vol. I, Roma 1890, p. 148.

153. La soscrizione nell'autografo delle ecloghe del P. è la seguente-Bucolicum carmen meum explicit. Quod ipse, qui ante annos dictaveram, scripsi manu propria apud Mediolanum, anno huius aetatis ultime 1357. DE NOLHAC, La bibl. de F. Orsini, p. 286. Per la cronologia di esse v. lo studio cit. di E. CARRARA (Giorn. stor. d. lett. it., XXVIII, 1896, p. 138 sgg.). Le 12 ecloghe sarebbero state composte negli anni 1846-1852, riunite insieme nel 1857, ed elaborate poi fino al 1461. — Per il poema dell'Africa, è dato generalmente il 1839 come anno del cominciamento. Non pare però che questa data abbia fondamento: solo si può stabilire che l'Africa fu concepita fra il 1838 e 1840; Gaspary, Storia d. lett. it., I, p. 483. Sulle vicende del poema prima e dopo la morte dell'autore v. Zardo, Petr. e i Carraresi, p. 257 sgg.

156. L'opera maggiore del de viris illustribus del P., come fu pubblicata dal Razzolini (Bologna 1874-1879), non ci presenta ancora il primo disegno dell'autore: i mss. originali contengono alcune parti di un'opera più vasta, come era stata concepita da principio. Cfr. DE NOLHAC, Le « De viris illustribus » de Pétrarque, in Notices et extraits de mss. de la Bibl. Nationale, t. XXXIV, 1891, p. 62. Il GA-SPARY (Storia d. lett. it., I, p. 484) ritiene che il P. vi attendesse prima del 1841, anno dell'incoronazione. Non solo quattro di queste biografie (quelle da Augusto a Traiano) appartengono a Lombardo da Serico, come voleva il Rossetti: ma son di lui anche le 8 da L. Q. Flaminio a Pompeo, come dimostrarono il Gaspary in Zeitrchrift f. rom. Phil., III, p. 587, e il DE NOLHAC, o. c., p. 77. - L'Itinerario siriaco fu pubblicato da P. Lumbroso (L' « Itinerarium » del Petrarca, negli Atti dei Lincei, S. IV, vol. IV, 1890, p. 894 sgg., e nelle sue Memorie italiane del buon tempo antico, Torino 1869, p. 16). L'autografo della Historia Julii Caesaris fu scoperto e descritto dal DE NOLHAC, La bibl. de F. Orsini, p. 68.

166. Anche il Gaspary, Storia d. lett. it., vol. II, P. I, p. 817, ritiene il Boccaccio nato nel 1818; quanto al luogo della nascita, non pare si possa più dubitare che sia Parigi, dopo le ricerche di V. Crescini, Contributo agli studi sul Boccaccio, Torino 1887, p. 1 sgg. Ricordiamo qui il notevole studio del Cochin, Boccace, Paris, 1890, e la recente opera pubblicata in lingua russa dal Wesselosfski: Boccaccio, la società in cui visse e i suoi contemporanei, Pietroburgo, voll. I-II, 1893-94; cfr. Giorn. st. d. lett. it., XXIII, 1894, p. 309.

Intorno al Commentario di Agostino donato dal Boccaccio al Petrarca v. DE NOLHAC, De patrum et medii aevi scriptorum codicibus in bibl. Petrarcae collectis, p. 17.

170. Sull'autenticità dei Versus pro Africa Petrarchae mosse dubbi il Corradini nella sua edizione del poema petrarchesco; cfr. Zardo, Petr. e i Carraresi, p. 265 sgg.

171. L'autenticità dello Zibaldone Magliabechiano, che anche F. Macri-Leone, (in Giorn. st. d. lett. it., X, 1887, p. 1 sgg.) tentò di dimostrare autografo del Boccaccio, fu già combattuta dal Novati nel Giornale cit., X, p. 424 e da P. Meyer nella Romania, XVIII, 1889, p. 184 sgg.; è posto ormai fuori di dubbio che lo Zibaldone sia apocrifo dalle ricerche di H. Hauvette, Notes sur des mss. autogr. de Boccace, Rome 1894. Autentico fu invece dimostrato dallo stesso Hauvette lo Zibaldone boccaccesco nel cod. laurenz. pl. XXIX, 8, del quale dà un esatto indice. Cfr. E. Rostagno, in Bollettino d. Soc. Dantesca Italiana, N. S. vol. II, 1895, p. 55.

174. Il cod. laurenziano di Terenzio pl. XXXVIII, 17 è certamente autografo del Boccaccio, come ha dimostrato H. HAUVETTE, Notes sur des mss. autogr. de Boccace cit. Riguardo alla pretesa distruzione della sua biblioteca per causa d'incendio, v. le Giunte a p. 401.

176. Si avverta che la n. 1 di questa pag. va riferita alla linea 2, la n. 2 al richiamo ; la n. 1 a pag. 177 si riferisce al richiamo pag. 176; al richiamo pag. 177 deve rispondere la nota seguente, secondo Voigt-Lehnerdt, I, p. 173: « Nel libro VIII dovremo ricordare un attacco, ch'egli ebbe occasione di muovere contro moderni teologi ».

178. Sul concetto della poesia nel Petrarca e nel Boccaccio v. lo scritto dello Scheffer-Boichorst in Zeitschrift f. rom. Philologie, VI, 1882, p. 598 sgg. Delle ecloghe boccaccesche (p. 180) trattarono anche F. Macri-Leone in Giorn. stor. d. lett. it., XV, 1890, p. 78 sgg. e H. Hauvette in Giornale cit., XXVIII, 1896, p. 154 sgg. (Sulla cronologia delle ecloghe latine del B.). Una nuova redazione dell'ecl. III (Faunus) fu pubblicata dallo stesso Hauvette in Mélanges d'arch. et d'hist. de l'école franç. de Rome, XIV, 1894, p. 1 sgg.

182. Sulle ambascierie del Boccaccio cfr. lo scritto di Carl Wenck in Neues Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde, vol. IX, p. 95. Di due altri minori uffici che egli sostenne nel 1851 e 1867-68 parla il Crescini, Contributo agli studi sul Boccaccio, p. 258 sgg.

188. Qui cita il Voigt la testimonianza del Salutati sulla povertà del Boccaccio, riferendosi, crediamo, al Manetti che talvolta, nel suo De illustribus longaevis, narra sulla fede di lettere di Coluccio. Conviene però osservare, che il Salutati stesso smentisce la povertà del Boccaccio, nell' Epistol., ed. Novati, III, p. 228. Cfr. p. 186, n. 1.

190. Che l'autore del Paradiso degli Alberti sia Giovanni Gherardi da Prato, e che questi fosse quel Giovanni da Prato pubblico lettore di Dante in Firenze, pare fuori di dubbio dopo quanto ne scrissero C. Guasti nel periodico Belle Arti, Firenze 1879, p. 109 sgg., e F. Novati in Miscellanea for. di erud. e storia, vol. I, p. 11 sgg.

192. Il commento del Marsigli all' Italia mia del Petrarca fu pubblicato anche a Lucca, 1868: Canzone di F. Petrarca col comento di L. Marsili. Erra poi il Voigt chiamando il Manetti discepolo del Marsigli (p. 193), il quale era già morto quando nacque Giannozzo. Questi però poté imparare a bene conoscere le qualità del dotto teologo, essendo stato in gioventu assiduo frequentatore dei convegni di S. Spirito.

194. Le vicende della prima età di Coluecio Salutati, dal 1831 al 1851, furono esposte da F. Novati, La giovinezza di C. Salutati, Torino 1883. Del suo nome e della sua origine parla egli stesso in una lettera (Novati, o. c., p. 18): Lino era il nome del suo avo materno, Coluccio quello dell'avo paterno; questi due nomi, che non sono una forma vezzeggiativa di Niccolò (cfr. n. 8), ma esistevano indipendenti, il Salutati gli ebbe al fonte battesimale. Il padre gli mori mentre era giovinetto; allora fu costretto da Giovanni Pepoli, dalla cui famiglia ebbe larga protezione, a darsi in Bologna agli studi del notariato (cfr. p. 195). La sua lettera al Petrarca (Epist., ed. Novati.

I, p. 61) è dell'11 sett. 1868; il S. aveva allora 37 anni, non era quindi più giovane, nel senso che dice il Voigt. — Dal 1368 al 1370 lo troviamo nella Curia papale, ai servigi del segretario apostolico Francesco Bruni; ma non è esatto ch'egli stesso sia stato segretario di pontefici (cfr. n. 3); cfr. la sua lettera nell' Epist., ed. Novati, I. p. 54. Cosi pure è inesatto quel ch'egli scrive nella lettera al Broaspini del 20 luglio 1375 (Epist., I, p. 204), di avere cioè lasciata la Curia da più di sei anni. Da Roma il S. andò a Lucca; da Lucca passò a porre stabile dimora in Firenze (cfr. Epistolario, I, passim). - Per i suoi rapporti col Petrarca (p. 196) cfr. le sue lettere nell'Epist., I, p. 61, 72; i versi da lui indirizzati all'autore dell'Africa (cfr. p. 197) sono stampati in Fr. Petr. Africa, ed. PINGAUD, append. II, p. 871, e nell' Epist. ed. Novati, I, p. 281. La risposta del Petrarca a Coluccio non è apocrifa (cfr. n. 1); l'autore, maestro Anastasio, risponde al S. invece del Petrarca defunto; cfr. Epist., I. p. 230. Egli però non volle pubblicare il poema, stimandolo poco opportuno per la fama del Petrarca, il che mostra come la sua ammirazione per il grande fiorentino non fosse « cieca »; nemmeno è provato che il Niccoli si sia recato per incarico di lui a Padova, per trarne copia (cfr. Giunte a p. 297).

I nomi dei figli di Coluccio (dieci, non dodici, cfr. p. 199) sono dati dal Novati, Epistolario, II, p. 185; la lett. al Loschi (cfr. n. 2) è del 27 sett. 1892 (non 1890), nell'Epist., II, p. 894. Ch'egli dissentisse dalle dottrine del Cristianesimo, non può credersi: il Salutati era considerato anzi come un teologo, tanto era imbevuto di dottrine cristiane ed ascetiche. Erra pure il Voigt, chiamandolo odiatore del papato in generale (cfr. p. 195, n. 3), poiché confonde col papato la Curia, che è cosa ben diversa. — Si avverta che, a p. 201, la n. 1 si riferisce alle ll. 3-6; la n. 2 al richiamo 1; al richiamo 2 va riferita la nota seguente: « Cfr. Epist. ed. RIGACCI, P. II, ep. 78 »; la lettera al Giunigi (cfr. n. 1) non fu edita dal Corniani, ma si trova nell' Epist., ed. Novati, I, p. 190. — Sulla polemica col Loschi (p. 208 sgg.) cfr. Novati in Epist. di C. S., III, p. 634 sgg.; per l'invettiva di Cino Rinuccini sullo stesso argomento (p. 204 n. 1) v. Flamini, Studi di storia lett., Livorno, 1895, p. 35 sgg.; cfr. Giunte a p. 502. — Lo scritto della rep. fiorentina ai Romani, che è certamente opera del S., e di cui da un riassunto il Voigt a p. 202, ha la data 4 genn. 1376 (cfr. n. 2) ed è stampata integralmente dal Pastor, Storia dei papi, p. 607 sgg. — La nota espressione attribuita a G. G. Visconti intorno agli scritti politici del S. (p. 206) si trova per la prima volta, però senza nome d'autore, in una lett. del Vergerio allo Zabarella dell'8 ott. 1406 (Epist. di P. P. Vergerio, p. 470), come avverti il Novati nella sua Relazione sull' Epist. di C. S. (Bollettino dell'Istituto stor. ital., n.º 4, Roma 1888, p. 9). Il monumento a Coluccio in S. M. del Fiore rimase sempre un disegno: come si sa, nel celebre tempio nessun ricordo v'è del segretario fiorentino.

Riguardo agli scritti del S., osserviamo che le Ecloghe (cfr. p. 206 sgg.) non sono lavori giovanili, poiché il Salutati le scrisse ch' era quasi quarantenne; cfr. Novati in Epistol., I, p. 157. La Fillide si conserva ancora nei mss. (Novati, o. c., I, p. 41, 157); del poema epico su Pirro (cfr. p. 207), che rimase incompiuto, e fu cominciato nel 1889, a sessant'anni, dà ragguagli lo stesso Coluccio nella lettera al Zambeccari, Epist. ed. Novati, III, p. 58 sgg. Il de fato et fortuna, composto nel 1396 (Novati, III, p. 145) non è una poesia in esametri, ma un libro in prosa: la poesia riprodotta nei Carm. ill. poet. (cfr. n. 2) e nell' Epist., I, p. 281 è un'epistola metrica scritta fin dal 1878 all'Allegretti, e riprodotta dal S., quasi vent'anni dopo, nel suo libro. Che il card. Dominici vi contrapponesse la sua Lucula noctis, è falso, come ha dimostrato A. Rösler, Card. Ioh. Dominici, Freiburg im B. 1898, p. 88 sgg.; della Lucula noctis (scritta probab. nel 1405) e del de fato et fortuna cita mss. nella Laurenziana il Pastor, Storia dei Papi, I, p. 26, 44. Al trattato de fuga saecoli non si può riconoscere il carattere che le attribuisce il Voigt; essa è inspirata dal più rigido ascetismo (cfr. Epistol. ed. NOVATI, II, p. 10; III, p. 98). - Il Sal. ebbe l'intenzione di scrivere l'elogio del Petrarca (cfr. p. 208 n. 2), come quelli di Dante e del Boccaccio; ma pare sia stato prevenuto dalla morte; cfr. ZARDO, Petr. e i Carraresi, p. 231 sgg. L'asserzione poi del Mehus, d'aver vista la biografia del Petr. scritta da Coluccio si fonda evidentemente sopra un errore; ZARDO, o. c., p. 233 (cfr. p. 287 n. 4). Un' apologia del Petr. può considerarsi la lett. 15, l. III, ed. Novati. — La lettera ad uno sconosciuto del S. (cfr. p. 209 n. 2) non può essere che quella a G. Ferd. de Heredia, il cui nome è in tutti i codici, cfr. Epistol., II, p. 289. — Il Salutati non poteva certamente rivolgersi per avere Catullo al Petrarca (cfr. p. 210), poiché allora questi era morto. Su queste questioni, e sulla pretesa mancanza di liberalità del Petr. cfr. DE NOLHAC, Pétr. et l'hum. pp. 138-145, pag. 7 e passim. Le tre lettere di Coluccio al Broaspini e a Benvenuto da Imola (cfr. n. 2) del 25 luglio 1374, 20 luglio e 17 ott. (o 16 nov.) 1375, e quella a Lombardo da Serico del 13 luglio 1379, nell' Epist., I, p. 167, 204, 210, 330. - Alla notizia data dallo Schio, (Sulla vita e gli scritti di A. Loschi, Padova, 1858, p. 74) intorno agli sforzi del Salutati per ottenere dal Visconti le lettere di Cicerone (cfr. p. 211) oppose già forti dubbi L. MENDELSSOHN, Weiteres zur Ueberlieferung von Cicero's Briefen, in Neue Iahrb. f. Philol., 1884, p. 852. Anche ciò ch'è detto qui dell'impossibilità per il S. di riannodare la relazione con Pasquino de' Cappelli, non è vero. La storia dei rapporti di Coluccio col Cappelli è posta in vera luce dall' Epistol. edito dal Novati, vol. II, ep. 18-21 del

ib. VII, ep. 4, 7, 8 del lib. VIII. Riguardo all'opinione del S. sul de differentiis di Cicerone (cfr. p. 212) notiamo che egli aveva trovata, oltre a questa, un'altra operetta col nome dell'oratore romano, i Synonima. Il S. trascrisse i due trattatelli, preponendo a ciascuno una nota in cui esponeva il suo giudizio sulla loro apocrifità. Le sue note si leggono in molti mss., fra gli altri nel Riccard. 667. Dobbiamo questa notizia, assieme a molte altre su Coluccio, alla gentilezza del prof. Novati. Per l'Epistolario del S. cfr. Giunte al vol. II, p. 416.

215 segg. Dalle conclusioni a cui giunse il Sabbadini (in Giorn. stor. d. lett. ital., V, 1885, pag. 156 e segg.), con l'aiuto dell'Epistolario di P. P. Vergerio e dei documenti dello Studio fiorentino pubbl. da A. GHERARDI, venne posto fuor di dubbio, contro l'ipotesi qui sostenuta dal Voigt, che i Giovanni da Ravenna furono due personaggi ben distinti (cfr. pag. 216, N. del Trad.), nati ambedue a Ravenna, a notevole distanza di anni: Giovanni Conversano e Giovanni Malpaghini. Nuova luce sui due eruditi gettarono le ricerche del Klette in Beiträge, I, 1888, pag. 8 e segg., e la memoria di M. LEHNERDT, Zur Biographie des Giov. di Conversino von Ravenna, Königsberg i. P., 1898 (cfr. V. Rossi, in Giorn. stor. cit., XXIV, 1894, pag. 251), il quale si giovò di uno scritto di F. RACKI, Ivan Ravenjanin, pubblicato fin dal 1885 a Zagabria, in lingua slava, e condotto sull'epistolario inedito del Conversano. Seguendo i risultati di codeste ricerche, il Lehnerdt ricostrui, nella 8º ediz. dell'opera del Voigt (vol. I, pagg. 215-220) le biografie dei due Ravennati: ma i nuovi risultati della critica sono, specialmente per quanto riguarda il Malpaghini, ben lontani dall'essere sicuri e definitivi. Per ciò noi rinunziamo a tentar di correggere e distinguere, con la scorta del Lehnerdt, quel che nello scritto del Voigt va riferito all'uno e all'altro dei Ravennati, e ad aggiungere i nuovi dati biografici, mentre rimandiamo il lettore alle opere suaccennate; tanto più di buon grado, che non tarderanno ormai a uscire in luce, nei Corrispondenti del Salutati, le biografie che di ambedue i personaggi ha preparato Francesco Novati, il quale ha già dato qualche saggio notevole delle sue fatiche per dipanare l'arruffata matassa, nel commento all'Epistolario di Coluccio Salutati, vol. II, pag. 404, vol. III, pag. 221, 501, 584.

228. Sembra che Gasparine Barsissa sia passato da Padova a Milano soltanto verso la fine del 1421. Sabbadini, in Arch. stor. lomb. vol. XIII, 1886, p. 878. La data della sua nascita 1859, secondo il Sabbadini (nel periodico L. Settembrini, Salerno, vol. III, 10), è messa in dubbio nell'Archivio stor. lomb., vol. XXI, p. 498. Intorno al convitto ch'egli fondò a Padova, e all'insegnamento ivi impartito v. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 26 sgg.

224. Sulla vita di Emanuele Crisolora abbiamo alcuni recenti lavori che ne chiariscono molti punti importanti, e ci permettono di rettificare le notizie biografiche fornite dal Voigt. Le date, ove non citasi altra fonte, sono desunte dallo scritto di R. Sabbadini, L'ultimo ventennio della vita di E. Crisolora, in Giorn. ligustico, vol. XVII, 1890, p. 321 sgg.

Il Crisolora compare la prima volta a Venezia tra il 1894 e il '95, speditovi assieme a Demetrio Cidonio, per sollecitare soccorsi a nome del proprio sovrano (cfr. p. 224 n. 1) minacciato dai Turchi, (Novati, Epistolario di C. Salutati, III, p. 120); quivi strinse le prime relazioni con gli umanisti italiani: anche Guarino Veronese (cfr. p. 225) non fu suo discepolo che dopo il ritorno di Emanuele a Costantinopoli nel 1403; Sabbadini, Vita di Guarino Ver., p. 10. Nel febbraio 1396 il Crisolora trovavasi nuovamente a Bisanzio, dove lo avrà raggiunto l'invito della Signoria fiorentina, che lo aveva eletto (23 febbr. '96) per la cattedra di greco in quello Studio; Novati, o. c., ibid. La lettera del Salutati a Cidonio, di cui parla il Voigt (p. 226 n. 1), è certamente del 1876, e fu, se non scritta, certamente spedita dopo la deliberazione del 23 febbraio (GHERARDI, Statuti, p. 364), come ha dimostrato V. Rossi in Giorn. stor. d. lett. it., XXIV, p. 252, (cfr. No-VATI, Epistolario, cit., III, p. 107; quivi pure la critica delle notizie pervenuteci intorno Demetrio Cidonio, cfr. p. 225). Il vero contratto fu tuttavia stabilito l'11 dicembre 1396, con condizioni in parte mutate; nel marzo 1398 il suo stipendio veniva portato da 150 a 250 fiorini (GHERARDI, p. 367, 368, 370).

Il Crisolora insegnò dal febbraio 1397 al marzo 1400 a Firenze, dove non poté essere suo scolaro Giannozzo Manetti (cfr. p. 227), nato nel 1396. Riguardo alla sua cognizione della lingua latina (cfr. p. 226), notiamo che l'unica lettera latina finora conosciuta del Crisolora, fu stampata dal Sabbadini in Giorn. stor. d. lett. it., vol. V, p. 153. Parlando delle cause della rottura di Emanuele col Niccoli, il Bruni le chiamava « cum leves, tum etiam ineptae », in una lettera al Niccoli stesso, prima che si inimicasse con lui (cfr. p. 228); la principal causa della partenza del Cr. da Firenze fu veramente lo scoppiar della peste, per cui la Signoria già il 31 ott. 1399 davagli facoltà di lasciare la città (GHERARDI, p. 372). [La lett. del Bruni al Niccoli, del 1407, è pubbl. dal Sabbadini in Giorn. st. d. lett. ital., vol. XVII, p. 221; quella del Vergerio allo Zabarella (cfr. p. 228 n. 2) nelle Epistole di P. P. Vergerio, p. 101].

Nel marzo 1400 il Cr. passò direttamente da Firenze a Pavia, dove insegnò fin verso la metà del 1403; nel luglio di quest'anno fece ritorno a Costantinopoli. Quivi rimase quattr'anni, non senza comparire di quando in quando a Venezia come ambasciatore (nel 1404 e nel 1406). Verso il nov. 1407 tornò per l'ultima volta in occidente. Da Venezia, dove trovavasi ancora nel genn. 1408, intraprese quel viaggio a Parigi (1408), a Salisbury e a Londra (1409), che il Voigit (p. 229) suppose avvenuto nel 1401. Il soggiorno del Crisolora a Lon-

dra è attestato da lui stesso nella σύγκρασις παλοιάς καὶ νέας 'Ρώμης (cfr. p. 225, nota) ch'egli spediva da Roma a Guarino; l'imperatore Giovanni, a cui è intitolata l'operetta, è Giovanni II Paleologo, che aveva allora 20 anni (Sabbadini, in Giorn. st. d. lett. it., V, p. 155). Dall' Inghilterra passò in Ispagna, dove trovavasi nei primi mesi del 1410 (cfr. p. 230, n. 3). Verso la metà di quest' anno giunse il nostro umanista a Bologna, e quivi entrò al servizio del papa, che lo mandò, ancor nel 1410, a Costantinopoli per trattare dell' unione delle due Chiese. (Legrand, o. c., p. XXV; cfr. p. 230). Egli rimase poi fino alla morte nella Curia; la segui a Roma nel 1411, a Firenze nel 1418, e di là in Germania.

Delle lettere del Crisolora (cfr. p. 281, n. 2), quella consolatoria a Palla Strozzi citata dal Bandini, Catal. codd. Graec., p. 139, è stampata nel Φιλίστως, vol. IV, Atene 1862, p. 282; il de Nolhac (La bibl. de F. Orsini, p. 145) ricorda due lettere di lui al Salutati in un cod. vaticano. Della venerazione di Guarino per il suo maestro, e del monumento letterario ch'egli innalzò alla sua memoria (cfr. p. 233), discorre ampiamente il Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 14 sgg.; il cod. che conserva il maggior numero di scritti della Chrysolorina è l'Harleian. 2580; quattro lettere di questa raccolta sono stampate nella Nuova raccolta di opuscoli, ed. Calogerà. XXV, p. 293, altre due ne pubblica il Sabbadini, o. c., p. 212 sgg. La lettera di Guarino al Vergerio per eccitarlo a scriver la vita del Crisolora (cfr. 288, n. 2) trovasi nell'Epist. di P. P. Vergerio, p. 218. - Sulla parte principale avuta dal Salutati nel far venire a Firenze · il dotto greco, v. le osservazioni del Novati, nel commento alle tre lettere cit. a p. 225, n. 2, in Epist. di C. S., III, p. 105, 119, 129; la lettera d'invito della Repubblica è del 24 marzo 1896, in GHERARDI, Statuti, p. 365.

227. Riguardo alle tavole disegnate da Francesco Lapaccini per la Geografia di Tolomeo, osserviamo che Vespasiano da Bisticci, al quale è dovuta la notizia, parlando nel Commentario della vita di G. Manetti (ed. Fanfani, p. 136) di Domenico Buoninsegni, attribuisce a questi l'opera del Lapaccini, usando press'a poco le stesse espressioni della Vita di Francesco di Lapacino, (Vite, ed. Bartoli, p. 515 sgg.). Evidentemente, v'è qui un errore, che non è stato dissipato dalla recente edizione critica delle Vite, curata da L. Frati.

289. Il codice di Quintiliano posseduto dal Petrarca si trova ora a Parigi; cfr. De Nolhac, Pétrarque et l'hum., p. 284. Le due lettere del Salutati circa il Quintiliano che si sarebbe trovato in Francia (cfr. n. 4) sono stampate integralmente nell' Epistolario di C. S., ed. Novati, la prima nel vol. III, p. 143 sgg., la seconda nel vol. I, p. 260 sgg. Il Novati però (o. c., III, p. 146), che ci dà la notizia di un altro ms. di Quintiliano rinvenuto a Milano sette anni dopo la scoperta di Poggio in Germania, dice potrebbe quel codice essere in relazione col

rinvenimento annunziato dalla Francia al Salutati, e quindi la notizia del S. non esser falsa. Il Barzizza ottenne direttamente da Costanza un secondo esemplare del retore romano; il codice di S. Gallo è probabilmente identico con quello scoperto più tardi da Poggio (cfr. p. 240, n. 1). Sabbadini, Studi di G. Barzizza su Quintiliano e Cicerone, Livorno, 1886, pag. 4; cfr. Rivista di filologia, XX, p. 309, 317.

242. Secondo il DE NOLHAC, Pétrarque et l'hum., p. 134, il Petrarca e il Boccaccio conobbero Lucrezio solo da Macrobio. Anche Giovanni de Montreuil lo cita certamente di seconda mano (Voigt-Lehnerdt, I, pag. 241, n. 1); così pure il Salutati non ebbe cognizione del De rerum natura; cfr. Epistolario, ed. Novati, III, p. 455.

244. Quel Niccolò da Treveri (che par certo non sia altri che il celebre Niccolò Cusano, cfr. Giunte a p. 257), il quale vantava di possedere tanti tesori di Cicerone, era stato assunto al servizio del cardinale Orsini in Germania nel 1425. La notizia della sua scoperta di codici a Colonia arrivò, sembra, primieramente a Venezia, d'onde l'ebbe a Verona Guarino nel 1426. L'anno seguente Niccolò andò a Roma per cercarvi un collocamento presso la Curia, e ne ripartí alla fine dell'anno stesso per Colonia, da dove fece ritorno coi codici a Roma nel dicembre 1429. SABBADINI, La scuola e gli studi di G. V., p. 107 sgg. — Intorno alla presunta Quinta Catilinaria di Cicerone (cfr. p. 245) v. Teuffel, Geschichte der röm. Litteratur, vol. V, § 351, 5. — Il codice delle opere rettoriche scoperto a Lodi (cfr. p. 246) fu spedito nel 1422 dal Landriani a Milano al Barzizza, il quale ne fece fare la prima copia da Cosimo Raimondi cremonese. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino, p. 102. Sul Raimondi cfr. Novati e LAFAYE, Le manuscrit de Lyon n.º C in Mélanges d'arch. e d'hist., t. XII, Rome 1892, p. 39 sgg., e G. MERCATI, Miscellanea di note critiche, p. 316, sgg.

247. A emendare le orazioni ciceroniane attese Guarino Veronese fin dalla sua dimora a Venezia (1414-1419). Dopo la scoperta del codice di Lodi, e probabilmente durante la sua condotta a Verona (1419-1429) egli non solo collaziono il De claris oratoribus, ma emendo e mise insieme un gran numero di orazioni, 29 e forse più, che sono contenute in una stampa del quattrocento, la quale non porta alcuna nota tipografica. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 100 sgg.

248, sg. Su questo che il Voigt chiama «fantasma liviano», e sulla possibilità che i due codici, di cui fu annunziata la scoperta al Salutati e al Bracciolini, non sieno stati che uno solo, migrato dalle foci dell'Elba alla Zelanda e poscia scomparso, v. le osservazioni del Novati in Epist. di C. S., III, p. 220.

250. sgg. Intorno alla vaga conoscenza che si ebbe di Tacito nel medio evo, è da consultarsi lo scritto del Cornelius, Quomodo Tacitus.... in hominum memoria versatus sit, Programma, Netzlar, 1888. I meriti del Boccaccio nella scoperta degli scritti dello storico

latino furono posti in piena luce dal Dr Nolhao, Boccace et Tacite. in Melanges d'archeol. et d'hist., t. XII, Rome 1892, p. 125 sgg. È provato ch'egli conobbe i libri 12-16 degli Annali, e il 2º e il 8º delle Storie. Il suo discepolo Benvenuto da Imola cita Tacito, oltre che nel Comm. all'Inferno, c. IV (cfr. p. 250 n. 2), nel liber Augustalis, presso il Freher, Rerum. Germ. Scriptt., t. II, Francof. 1687, p. 1; invece, la supposta citazione nel Comm. all'Inferno c. v (vol. I, p. 201, ed. LACATTA), si basa certamente sopra un errore, ed ha forse origine dal de claris mulieribus del Boccaccio, cap. 86 (Voigt-Lin-HNERDT, I, p. 251, n. 1). Domenico Bandini d'Arezzo, fiorito nell'ultimo quarto del '800, fa espressa menzione degli Annali, e pare che abbia veramente posseduto, o avuto in prestito un codice tacitiano; Novati, Epistol. di C. S., II, p. 297. Riguardo all'età del rinascimento, è da modificarsi alquanto l'asserzione (p. 251) che Tacito sia rimasto ignoto alla maggior parte degli umanisti, prima che ne uscissero le prime edizioni a stampa: che il Bruni lo abbia conosciuto è certo. perché cita le Storie, I, 1, nella sua Laudatio flor. urbis, scritta verso il 1400 (cf. Klette, Beiträge, II, p. 94); cosi è provato (Sabbadini, in Museo di ant. classica, vol. III, 1890, p. 339) che Secco Polentone. P. C. Decembrio, il Tortelli e il Valla ebbero conoscenza, o possedettero copie del cod. laurenz. di Tacito che va sotto il nome di Mediceo II; mentre Giovanni di Montreuil citava un passo di Tacito a Parigi prima del 1418 (cfr. DE NOLHAC, o. c., p. 147). Anche Giovanni Lamela, un erudito, discepolo di Guarino, al quale devesi la scoperta dell'archetipo di Cornelio Celso (SABBADINI, Cronologia doc. d. vita di G. Lamola, Estratto dal Propugnatore, vol. III, P. II, 1891, p. 4) venne in possesso di un Tacito nel 1425; e si potrebbe supporre che l'abbia conosciuto anche il suo maestro, il quale però non ricorda mai questo autore; cfr. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., pp. 101, 194. La strana supposizione che Poggio abbia contraffatto gli Annali, (cfr. p. 251, n. 3) fu sostenuta da P. Hochart, De l'authenticité des Annales et des Histoires de Tacite, Paris, 1889; ma il Sabbadini (in Museo italiano di ant. class., l. c.) dimostrò che Tacito fu adoperato fin dal 1400 dal Bruni a Firenze, e anteriormente al 1420 dal Polentone a Padova, prima cioè che venisse nelle mani di Poggio. Tuttavia l'Hochart sostenne novellamente la sua tesi nell'opuscolo Nouvelles considerations au sujet des Ann. et des Hist. de T., Paris 1894; cfr. le confutazioni di R. SABBADINI in Boll. di filol. class. II, p. 238 e di L. Valmaggi, ibid., p. 285. L'ipotesi del Voigt (p. 258) che sia pervenuto da Lubecca il cod. degli Annali posseduto da Cosimo (il Mediceo I della Laurenziana) non è più sostenibile dopo lo scritto di A. VIERTEL e K. WELZHOFER nei Neue Jahrb. f. Philologie, 1881, pp. 423, 805; cfr. anche C. Curtius, Ueber Pliniushandschriften in Lübeck, negli Hist. u. philol. Aufsätzen E. Curtius gewidmet, Berlin, 1884, p. 888. Contro i dubbi espressi nella nota a p. 255 sg. sulla scoperta di Enoch, veggasi quanto scrive il Rossi, Giov. de' Medici, p. 84 sgg., il quale ritiene, con buoni argomenti, che il celebre codice monastico contenente Svetonio, e la Germania e il De oratoribus di Tacito sia stato veramente portato per la prima volta in Italia dall'Ascolano.

Avvertasi che le parole a p. 256 ll. 6-8 della nota vanno corrette come segue: « Cosi egli si lasciò affibbiare a Padova la favola.... « che.... il frammento.... sarebbe stato abbruciato da Secco Polen« tone ». Nello stesso senso correggasi a p. 488 l. 8.

257, n. 1. Quel Niccolò, messo imperiale al Concilio di Basilea, non è certamente la stessa persona con Niccolò da Treveri; cfr. M. Herrmann, Deutsche Schriften des Albrecht von Eyb, II, Berlin, 1890, p. XII. La supposizione, invece, dell'Urlichs, che quest'ultimo si debba identificare col celebre Niccolò Cusano, è resa assai probabile anche da due lettere di Fr. Piccolpasso del 1447: cfr. Sabbadini, in Museo di ant. class., III, 1890, p. 412. Egli si faceva chiamare così perchè Cusa, sua patria, apparteneva alla diocesi di Treviri.

258, n. 3. Si veda anche la lettera di Leonello d'Este al Cardinale Orsini, presso il Sabbadini, Gli Archetipi di Celso e Plauto, p. 46.

259, n. 1. Il Frontino ricordato dal Guarino nel 1422 non è il De aquis, come credette il Sabbadini (Museo di ant. class., II, 1889, p. 415), bensi i Stratagemata, già noti al Petrarca (Voigt-Lehnerdt, I, p. 259 n. 2).

259, n. 8. Cfr. SABBADINI, in Museo di ant. class., III, 1890, p. 421. 260. Sul veneziano Pietro Miani, o Emiliani, che fu dapprima nella corte papale, e poi vescovo di Vicenza, v. Sabbadini, Biografia di G. Aurispa, p. 70, e Giorn. stor. d. lett. it., v. XVII, p. 222. Non sembra che il viaggio in Grecia progettato dal Niccoli nel 1420 (sono di quest'anno le lett. di Poggio citate dal Voigt) lo dovesse effettuare in compagnia di Poggio e di Guarino. Il Poggio erasi allora stabilito in Inghilterra; la sua domanda al Niccoli an Guarinus futurus sit vobiscum (Ep., I, 8) si deve probabilmente riferire a quella fattagli nella lettera precedente (ep. 7), se Guarino sarebbe venuto ad insegnare a Firenze. La lettera poi (l. I, ep. 10), in cui Poggio cerca di dissuadere l'amico dall'intraprendere il viaggio per vari motivi, uno di questi la compagnia che avrebbe avuta (tum enim natura sacerdotum et eorum qui sunt in magnis gradibus), lascia supporre che suoi compagni dovessero essere Francesco Barbaro e Cosimo de'Medici, coi quali aveva fatto il disegno, nel 1418, d'un viaggio in Palestina, che poi andò a vuoto. Cfr. ZIPPEL, N. Niccoli, p. 58.

262, sg. Giovanni Aurispa passò a Costantinopoli nella seconda metà del 1421, fece ritorno in Italia verso la fine del 1428 (cfr. p. 268); Sabbadini, *Biogr. di G. Aurispa* pagg. 12 e 14 (v. a p. 11 sg. le

sue precedenti peregrinazioni in Italia). La lettera a Niccola Speciale (p. 263 n. 1) fu scritta a Bologna il 1º nov. 1487. Sabbadini, o. c., p. 74. — La storia e la descrizione del celebre codice delle tragedie greche spedito al Niccoli (p. 264), presso E. Rostagno, Prefazione al facsimile dell' Eschilo Laurenziano, Firenze-Roma, 1896.

267, n. 1. Cfr. anche DE Rossi. Inscriptiones christ. urbis Romae, vol. II, P. I, 1888, p. 316.

268, n. 1. Al Novati (Epistol. di C. Salutati, III, p. 655) sembra che l'espressione qui cit. del Salutati indichi, anziché l'impulso dato dal vecchio cancelliere al giovine Poggio, l'iniziativa di questi nell'accingersi alla gloriosa fatica della Sylloge epigrafica. Cfr. anche vol. II, p. 15, in fine.

269. sgg. Mettendo a profitto i nuovi materiali da lui scoperti, G. B. De Rossi ricostrui la cronologia dei viaggi di Ciriaco d'Ancena (De Rossi. Iscriptiones christianae urbis Romae, vol. II, P. I, p. 356 sgg.) Il Voigt (p. 275) asserisce che Ciriaco venne a Roma per la prima volta dopo il 1433: il De Rossi crede di poter dimostrare che v'era già stato sul dicembre del 1432 (p. 358). In tal caso, cade l'argomentazione del Voigt (p. 276 n. 2) per assegnare al 1434 il secondo viaggio di C. in Egitto. Anche il tentativo del De Rossi di assegnarlo al 1435 non regge: esso si fonda sull'erronea data della batt. di Ponza, che il De Rossi suppone avvenuta nel 1434, mentre è del 5 agosto 1435. Questa svista dell'illustre archeologo dev'essere causa di altri spostamenti nella sua cronologia di Ciriaco (cfr. G. Mercati, in Studi e doc. di storia e di diritto, anno XV, 1894, p. 336).

Nel 1436 Ciriaco non giunse fino ad Atene, ma ritornò dal golfo di Corinto, per la stessa via dell'andata, a Venezia. Salpò nuovamente sul principio del 1437, per Delfi, visitò l'Eubea e la Beozia e arrivò in Atene il 7 aprile di quest'anno (DE Rossi, p. 868); uno schizzo del Partenone di sua mano, che ancora ci è rimasto, è descritto dal Michaelis nell' Archdologische Zeitung, vol. XL, 1882, p. 867 (cfr. p. 276). Il De Rossi ci mostra Ciriaco in procinto di salpare da Ancona per la Grecia sui primi d'ottobre 1438 (o. c. p. 864, 386); al quale viaggio contrasta la data 4 nov. 1438 di una lettera scritta da lui da Firenze, e pubbl. dal d.º M. Morici (Lettere ined. di Ciriaco d'A., Pistoia 1896, p. 8).

La nuova peregrinazione in Oriente (cfr. p. 278) non si può assegnare al 1442: la partenza di Ciriaco da Delo, ov'egli rivolse la sua preghiera a Mercurio, avviene l'11 aprile 1445 (DE Rossi, p. 367, 371); nell'Eubea, nelle Cicladi, a Delo etc. lo troviamo solo nell'ottobre 1443. La lettera da Chio cit. dal Voigt (n. 1) è del 1444, non 1447 (DE Rossi, p. 366 sg.). Le ultime notizie sicure che abbiamo de'suoi viaggi (cfr. p. 279) son quelle in cui narra come nel 1447 visitò Efeso, e trovò poi a Chio l'epitafio di Omero; non le notizie

di una visita ad Atene (DE Rossi, p. 878). Uno scritto greco poi dello stesso Ciriaco, scoperto e pubblicato da G. Castellani (in Révue des études greques, t. IX, 1896, n° 34) e da questo assegnato con buoni argomenti al 1448, ci attesterebbe di un nuovo viaggio dell'Anconitano nel Peloponneso, intrapreso nell'anno suaccennato. Di un suo disegno d'un viaggio mondiale (cfr. p. 277) dà notizia, secondo un doc. inedito, l'Uzielli, P. Toscanelli, p. 175 sg.

La morte di Ciriaco è assegnata al 1455 dal MERCATI (o. c., p. 384), il quale sostiene che solo dopo quell'epoca lo Scalamonti cominciò a scrivere la Vita Kyriaci; mentre S. Minocchi (in Arch. stor. ital., S. V, t. XV, 1895, p. 163) opina che la biografia sia stata scritta poco dopo il 1484 (cfr. p. 269 n. 2 e 279 n. 2).

290. Il commento di Donato Acciatuoli all'Etica di Aristotele trovasi nel cod. magliab. J. III, 26 della Nazionale di Firenze. Esso fu composto, come appare dalla lettera dedicatoria a Cosimo de' Medici, nel tempo che l'Argiropulo insegnava nello Studio fiorentino (1456-1472). Cfr. vol. II, p. 888, n. 5.

291. sg. Le biografie dei personaggi della famiglia Strozzi, qui ricordati, trovansi nelle Vite degli uomini illustri di casa Strozzi, Commentario di Lorenzo di Filippo Strozzi (ediz. STROMBOLI), Firenze, 1898. A pag. 25 trovasi l'elenco degli autori greci (più numerosi di quelli notati dal Voigt) tradotti da Palla Strozzi: v'è pure la notizia ch'egli scrisse un commento alla Fisica d'Aristotele. Per il poeta Tito Vespasiano, scolaro del Guarino, cfr. anche Tiraboschi, Bibl. Modenese, t. VI, P. III, p. 844, Albrecht, T. V. Strozza, nel Progr. d. Ginnasio di Dresda-Neustadt, 1891, e V. Rossi, Un'egloga volgare di T. V. Strozzi, Bergamo 1894 (Nozze Cian-Sappa-Flandinet). La lettera del Biondo, in cui parla di Tito (p. 292 n. 1) non può essere del 1448, perché lo Strozzi nacque dopo il 1480 (Borsa, P. C. Decembrio, p. 180): è certamente anteriore al 1450, secondo l'Albrecht, o. c., pag. 46.

293. Il sonetto politico attribuito già a Rinaldo degli Albizzi, fu scritto invece dal Burchiello, come dimostrò F. Flamini, Lirica toscana del Rinascimento, Pisa, 1891, p. 755. — La più recente e sicura biografia del Palmieri, condotta su copiosi documenti dell'Archivio fiorentino, è quella di A. Messeri, Matteo Palmieri cittadino di Firenze del sec. XV, in Arch. stor. it., S. V., t. XIII, 1894. Alle opere in lingua volgare enumerate dal Voigt si aggiunga una Historia florentina, inedita, scritta parte in latino, parte in italiano. Al Palmieri fu pure attribuita una Historia della traslazione del glorioso corpo della B. V. M. Sta Barbera di Nicomedia (Messeri, o. c., p. 7, 8, 47).

800. Il primo viaggio del Niccoli a Roma avviene nel 1424. La lettera di Poggio, *Epistol.* II, 7, è del 6 febbr. 1423, l'altra (l. II, 1) del 22 febbr. 1424 (1423 st. fior.). Nella prima Poggio fa osservare

all'amico che avrebbe potuto avere Cosimo per compagno di viaggio: ma il Niccoli compiè il viaggio, senza la compagnia del Medici, solo nel 1424, e si trattenne a Roma pochi mesi, tra il febbraio e il luglio. Cfr. Zippel, N. Niccoli, p. 53 sg. Il secondo viaggio dell'umanista a Roma non è certo; esso sarebbe avvenuto nel 1427; cfr. Mancini, Vita di L. Valla, p. 162 e in Giorn. st. d. lett. it., vol. XXI p. 6, e Zippel in Giorn. cit., vol. XXIV, p. 172. — A Verona il Niccoli si recò, assieme alla famiglia medicea, nell'estate del 1430, fuggendo la peste; di là passò a Venezia, dove si trovava nell'ottobre: è questo il viaggio che il Voigt suppone avvenuto nel 1433. Nel gennaio 1431 Niccolò era nuovamente a Verona, e vi rimase parecchi mesi. Cfr. Zippel, N. Niccoli, p. 54 sg.

**308**, n. 1. La lettera di Guarino a Biagio Guasconi è stampata solo in piccola parte presso il Mehus, Vita A. Travers. p. 51; essa trovasi integra nel cod. Riccard. 779. Per la data di essa (probabilmente dopo il 1410) v. ZIPPEL, o. c., p. 29 n. 3.

**301**, n. 1. Corr.: «.... nel maggio 1414 e nel novembre 1484 ». GHERARDI, Statuti, p. 247, 248.

805. Le parole del Bruni, a cui allude Vespasiano (cfr. n. 2), si trovano in Giorn. stor. d. lett. it., vol. XXIV, p. 176. La oratio in nebulonem maledicum del Bruni è pubblicata, mutila in fine, in G. ZIPPEL, N. Niccoli, p. 75 sgg.; cfr. Giorn. stor. d. lett. it., vol. XVII, p. 116. Per i codici che la contengono v. Wotke, in Wiener Studien, XI, p. 296. L'Oratio in Nicholaum Nicholum di Lorenzo di Marco Benvenuti (cfr. n. 4), scritta verso il 1420, fu pure edita da G. ZIPPEL in Giorn. stor. d. lett. ital., vol. XXIV, 1894, p. 168 sgg.

805, n. 3. Il Nicceli mori il 4 febbraio 1487. È di questo giorno la letterina del Traversari (Ep. 1. VII, 6), in cui questi annunzia a Cosimo de' Medici la morte dell'amico, e gli chiede istruzioni per il funerale. Anche l'iscrizione murata nel Chiostro di S. Spirito, opera, del resto, d'un'epoca assai posteriore a questa, reca la data pridie nonas februarii. Cfr. Zippel, N. Niccoli, p. 64 sg.

307 sgg. Intorno alla origine di Leonardo Bruni, v. Novati nell' Epistolario di C. Salutati, I, p. 49.

Leonardo fu precettore e amico di Niccola de' Medici (cfr. Giorn. stor. d. lett. it. vol. XVI, p. 72 e vol. XXIV, p. 169); ma Niccola figlio di Vieri non apparteneva alla famiglia Medicea di Via Larga (cfr. p. 808 n. 8). Maestro in casa di Cosimo, precettore di Lorenzo suo fratello, e di Giovanni suo figlio, fu invece Carlo Marsuppini. Cfr. Traversari Ep., VIII, 9, 11, 89, 40, e V. Rossi, L'indole e gli studi di Cosimo de' Medici, Roma, 1898, p. 4.

La Laudatio florentinae urbis del Bruni fu esaminata e riassunta dal Klette, Beiträge, II, p. 84 sgg. (cfr. p. 810 n. 1). Le lettere scritte da lui per la Signoria si conservano in parecchi volumi dell'Archivio fiorentino; cfr. O. E. Schmidt, Gian Fr. Poggio Braccio-

lini, p. 13 (Zeitschrift f. allgem. Geschichte, 1886, fasc. 4°). L'epitaffio del Vegio per il Bruni (cfr. p. 312 n. 3) trovasi presso il Pastor, Storia dei Papi, vol. I, p. 38.

818 sg. Anche della prosa di Carlo Marsuppini potremmo oggi recare un giudizio, essendone venuti alcuni saggi alla luce. Una lettera di lui, diretta a Francesco Sforza, era già stampata nei Miscellanea ex mss. libris Collegii Romani, Romae 1751, I, p. 168; altre lettere pubblicarono il Sabbadini in Giorn. stor. d. lett. it., vol. XVII, 1891, p. 212, nella Biografia di G. Aurispa, p. 176 (cfr. Giunte a p. 494) e nella Cronologia di L. Valla, p. 66, poi G. ZIPPEL, I Suonatori della Signoria di Firenze, Trento 1892, p. 29, e A. MOSCHETTI in Giornale stor. cit., vol. XXVI, 1895, p. 376 (cfr. lo stesso Giornale, vol. XXVIII, 1896, p. 276). Altre sei lettere, scritte dall'Aretino per la Signoria di Firenze, stanno inedite nel cod. riccard. 1200 (Mor-PURGO). Esiste inoltre di lui una Oratio consolatoria ad Cosmum et Laurentium Medices in obitu matris eorum (cfr. Vespasiano, Vita di C. d'Arezzo, § 2) in un cod. vaticano-urbin. (G. ZANNONI, negli Atti dei Lincei, S. IV, vol. VI, 1890, p. 367 n. 4) e in uno laurenziano, dal quale riferisce qualche brano il Magliabechi ne' suoi Monumenta litteraria, ms. della Nazionale di Firenze, c. 54.

L'insegnamento del Marsuppini nello Studio fiorentino (p. 814) ebbe certamente principio nel 1430, al ritorno di lui e della famiglia medicea dal viaggio a Venezia, come narra Vespasiano, Vita di C. d'Arezzo, § 1: abbiamo gli atti di conferma dal 23 ott. 1431, in Gherardi, Statuti, p. 413. L'elezione del 1434, di cui fa menzione il Prezziner, fu rinnovata il 15 ott. 1435 (Gherardi, p. 440); nella lettera si citata (Giornale stor. cit., XXVI, p. 381) del 22 maggio 1437 parla egli stesso delle sue pubbliche lezioni. Una lettera di Donato Acciaiuoli del 10 ott. 1451 (cod. magliab. VIII, 1390, c. 34 b.) conferma che l'Aretino era stato in allora condotto a leggere non solum latine, sed etiam grece, con lo stipendio di 350 fiorini; ma la sua accettazione non era sicura (cfr. p. 414 n. 1).

Alla testimonianza di Poggio intorno ai figli del Marsuppini (cfr. n. 3) si può aggiungere la lettera di questi al Tortelli, pubblicata dal Sabbadini (Giorn. stor. d. lett. it., l. c.), e l'espressa menzione che fa il Ficino, nel suo Commento al Convito di Platone (Opera, Basileae 1876, p. 657), di Cristoforo e Carlo Marsuppini, Caroli poetae filios. Carlo fu seguace del padre nel culto della poesia, cfr. Le Divine Lettere di M. Ficino, Venezia 1563, I, c. 53, 81). Che la sua fosse poi una famiglia regolare è attestato dal Catasto del 1446 (Archivio di Stato di Firenze, Portate, gonf. Lion d'oro, filza 679, c. 860), dove sono nominati la moglie Caterina e quattro figliuoli di mess. Carlo, legittimi. Il giorno della sua morte (cfr. n. 4) è indubbiamente il 24

VOIGT-ZIPPEL

aprile 1458; e il Palmieri recitò l'orazione funebre nelle esequie solenni il 26 di quel mese; MESSERI, Matteo Palmieri, p. 36 sg.

815. Il Voigt, seguendo il Da Bisticci, afferma la umile origine di Ambrogio Traversari, nato a Portico il 16 sett. 1386. Egli discendeva invece da illustre famiglia ravennate, cacciata dalla sua città nel sec. XIV; cfr. F. RAVAGLI, Cenno storico sul B. Ambr. Traversari, in Erudizione e belle arti, vol. II, p. 176. Agli studi di greco del frate s'interessò anche il papa Martino V; cfr. i suoi due Brevi presso Thomas, Les lettres à la cour des papes, negli Extraits des Mélanges d'archeol. et d'hist., Rome, 1884. Anche per lui scrisse un epitafio Maffeo Vegio; cfr. Mazzatinti, Inventari delle Biblioteche d'Italia, vol. IV, p. 25.

820, n. 2. Di un' edizione del dialogo contra hypocritas di L. Bruni, stampata in Olanda nel 1699, trovasi notizia in Novati e Lafave, Mélanges cit., XII, p. 177. Per le altre ediz. v. Mehus, L. Bruni Epistolae, t. I, p. LXIV.

322 sgg. Giannezzo Manetti nacque il 6 di giugno 1896; così trovasi scritto nel cod. Laurenz. LXI, 38, contenente il Commentario di Vespasiano da Bisticci. Il cod. Marucelliano riprodotto dal Fanfani (Commentario della vita di G. Manetti, di V. da Bisticci) reca gran parte delle date errate (cfr. nota 2).

Le quattro ambascerie di Giannozzo a Re Alfonso (cfr. p. 825, n. 2) cadono negli anni 1443, 1445, 1447 e 1451, come appare dai decreti di elezione nell'Archivio di Stato di Firenze (Legazioni. Carte di Corredo, n.º 6). Nel 1447 però il Manetti non andò. Nel 1449, anziché a Napoli, egli fu spedito ambasciatore a Venezia. A queste legazioni, che il Voigt enumera secondo Vespasiano, va aggiunta quella ai Genovesi, nel 1437, di cui il Da Bisticci parla lungamente (Commentario, ed. Fanfani, p. 13 sg.). Un elenco delle sue opere, più completo di quello dato da Vespasiano, trovasi presso il PAGNOTTI, in Arch. stor. d. Società romana di st. patria, vol. XIV, 1891, p. 429. Ch'egli abbia anche poetato in volgare, par certo di no: la poesia citata dal Palermo (cfr. p. 824 n. 1) è invece di Francesco d'Altobianco degli Alberti (Flamini, Lirica Toscana, Pisa, 1891, p. 622); anche il sonetto che va sotto il suo nome nel cod. riccard. 1114 (cfr. LAMI, Catalogus codd. Bibl. Riccard.) è evidentemente scritto da altri, e indirizzato al Manetti. Il Commentario di Vespasiano fu stampato anche nella recente edizione delle Vite curata da L. Frati (vol. II, Bologna, 1893); ma l'editore non si è valso del cod. laurenziano da noi citato, limitandosi a riprodurre la stampa del Fanfani.

327 sgg. Intorno alla vita di Poggio Bracciolini offrono nuovi particolari gli scritti di O. C. Schmidt, Gian Fr. Poggio Bracciolini, nella Zeitschrift f. allgem. Geschichte, 1886, fasc. VI, e di A. Medin, Docum. per la biogr. di P. Bracciolini, in Giorn. stor. d. lett. it., vol. XII, 1888, p. 350 sgg. Cosi, il Medin (p. 352) da notizie dei geni-

tori di Poggio, cavate dalle portate al Catasto (p. 327 n. 1; cfr. Novati, Epistol. di C. S., III, p. 555), e pubblica (p. 363) la lettera di lui che si riferisce alla compera della sua casa (p. 332 n. 4). Quel Scipione, cui scrisse il Bracciolini aprendo la lotta letteraria col Guarino (p. 336 n. 3) è Scipione Mainenti da Ferrara. Cfr. Sabbadini, Centotrenta lettere di F. Barbaro, p. 22.

839 sgg. Contro quanto affermasi qui, che lo Studio fiorentino non fiori che a brevi intervalli, scrisse Luigi Chiappelli, Firenze e la scienza del diritto nel Rinascim. (in Archivio giurid. ital., vol. XXVIII, p. 451 sg.): egli dà importanza alla scuola fiorentina di diritto. Per le vicende dello Studio dal 1425 al 1429 veggasi il Klette, Beiträge, III, p. 33 sgg. Notevole è anche il lavoro di G. Rondoni, Ordinamenti e vicende principali dell'antico studio fiorentino, in Archivio stor. it., S. IV vol. XIV, ricavato specialmente dagli Statuti pubblicati da A. Gherardi.

340. Per il rinnovamento dello Studio fiorentino nel 1348, v. nuovi docum. in Gherardi, Statuti, p. 113.

841. Baldo da Perugla insegnò nello Studio fiorentino nel 1859 e nel 1864. GHERARDI, p. 292, 303. La lett. che il Salutati gli scriveva in nome della Signoria (cfr. n. 1) è degli 11 ott. 1885, non 1883; e fu ripubblicata dal Novati, Sul riordinamento dello Studio fior. nel 1885 (in Rassegna bibliogr. d. lett. ital., IV, 1896, p. 318 sgg.); quivi la storia di codesto infruttuoso tentativo, e di altri, fatti in quell'anno e nel seguente, per avere dotti giuristi nello Studio.

842. Il decreto di restituzione dello Studio fler. trovasi presso il Gherardi, p. 185, colla data 13 marzo 1412; secondo il nostro computo è quindi da assegnarsi all'anno 1413. La parte del testamento di Niccolò da Uzzano concernente il suo lascito allo Studio, è pubblicato in Gherardi, p. 280; ivi pure (pp. 418, 421, 423) gli atti relativi a Niccolò de' Tudeschi.

848. Il giureconsulto e umanista Francesco Accolti fu spesso confuso, nella vita e negli scritti, con Francesco Griffolini, essendo ambedue cognominati: Francesco Aretino. Il Mancini (Fr. Griffolini, Firenze, 1890) nota tutte le confusioni delle opere attribuite ai due Aretini (p. 47); ci dà pure copiose notizie sulla vita, le opere e la carriera didattica dell'Accolti (pp. 6 sg., 49 sgg.).

844. Da un passo dell'epistola di Guarino a B. Guasconi, dov' è detto che il Niccoli aveva 50 anni, si deve dedurre ch'essa fu scritta fra il 1413 e il 1414 (il Niccoli nacque verso la fine del 1363, o sul principio del 1364). Questa data non contrasta con l'espressione citata dal Voigt, poiché nel 1400 il Crisolora insegnava ancora a Firenze (v. Giunte a p. 230, 231); e pare più naturale che il Guarino scrivesse la invettiva quando si vide costretto da' suoi nemici a lasciar la città.

345 sgg. L'Aurispa giunse da Costantinopoli a Venezia sul finire

del 1423, accompagnando l'imperatore greco, col quale fu a Milano nel 1424. Nel settembre di quest'anno passò a Bologna, dove insegnò per un anno; nell'agosto del 1425 venne a Firenze, eletto professore nello Studio. Di qui si trasferi a Ferrara probabilm. alla fine del 1427: certo è che nel settembre 1427 era ancora a Firenze, e che nel febbraio 1428 il Filelfo lo trovò presso la Corte estense. Sabbadini, Biogr. doc. di G. Aurispa, p. 25, 37, 146 sg.; cfr. N. Maurolico, in Arch. stor. siciliano, vol. XX, 1595, p. 122 sgg.

La cronologia delle lettere citate dal Voigt (p. 846 n. 2) fu fissata dallo stesso Sabbadini (Guarino Ver. e gli archetipi di Plauto e Celso, p. 5-30); esse vanno tutte riportate di un anno indietro.

Anche il Bruni, nella sua Oratio in nebulonem maledicum, parla di persecuzioni del Niccoli contro l'Aurispa (cfr. p. 847); si tratterà anche qui di lievi dissapori, come avvenne appunto con Emanuele Crisolora (cfr. Giunte a p. 228).

347 sgg. Le vicende di gioventú del Filelfo sono narrate da Poggio nell' Inv. 3.ª contro il Tolentinate (Opera, f. 67 n.), con colori assai foschi. Pur tenendo conto che trattasi d'una invettiva, conviene osservare che il Bracciolini dichiara di aver avuto tutti quei particolari da due conterranei del Tolentinate. Sulla sua attività come diplomatico, mentre fu al servigio dell' imperatore greco (cfr. p. 348), dà altri ragguagli egli stesso in due lettere dell'Archivio milanese, riassunte da F. Gabotto, Documenti int. a Francesco e a G. M. Filelfo, ne La Letteratura, a. 1890, n.º 13.

Che il Filelfo avesse stretto ancor nell'anno 1428 un contratto definitivo col Comune fiorentino per l'insegnamento pubblico, è posto in dubbio dal Klette, tenuto conto specialmente delle condizioni dello Studio in quel tempo (Beiträge, III, p. 32 sgg.). Anche l'affermazione di Vespasiano: « il Niccoli.... lo fece eleggere » non devesi interpretare nel senso che le dà il Voigt (p. 350), poiché nel 1428, né l'anno seguente, il Niccoli non fu ufficiale dello Studio (Klette, p. 41; cfr. p. 301).

Il decreto della Signoria del 12 marzo 1432 (1431 st. fior.) non conferisce la cittadinanza fiorentina al Filelfo, bensi constata ch'egli la possedeva di già. Gherardi, p. 416, Klette, p. 42 (cfr. p. 851). La satira del F. in Nic. Nichilum cognomine Lallum, notata dal Rosmini (Vita di F. Filelfo, I, p. 50) non ha nulla che fare coll'orazione di cui parla il Traversari (cfr. p. 852 e seg.). Quest'orazione non può in alcun modo riferirsi alla contesa del F. col Niccoli, poiché la lettera di frate Ambrogio appartiene all'anno 1420: trattasi, invece, assai probabilmente dell'invettiva di Lorenzo di Marco Benvenuti contro Niccolò. Cfr. Zippel, in Giorn. st. d. lett. it., XXIV, p. 183. Il processo contro il F. per le offese all'ambasciatore veneziano, avvenuto nel marzo-aprile 1432, è descritto dal Klette (l. c., p. 44 sgg.) secondo i docum. pubblicati dal Gherardi. Il decreto della Si-

gnoria, che riduce gli stipendi per i professori dello Studio (cfr. p. 854 n. 2, invece di n. 3), anche presso il Gherardi, p. 415.

Per l'insegnamento del Marsuppini nello Studio (cfr. p. 355) v. le Giunte a pag. 313.

L'attentato contro la vita del Fil. a Firenze (p. 356) avvenne il 17 maggio 1433, come risulta da una lett. del Tolentinate nel cod. riccard. 1200, f. 146 v. I particolari di questa pretesa congiura presso il GHERARDI, p. 425 sgg. e il KLETTE, III, p. 49. Il Filelfo non fuggi dall'esilio prima del ritorno di Cosimo (cfr. p. 357): la sua lett. dei 12 ott. 1484 presso il Rosmini, I, p. 144, è datata ancora da Firenze. Parti certamente alla fine di quest'anno; a Siena era stato condotto con Delib. dell'ottobre 1434 (ZDEKAUER, Lo Studio di Siena, p. 6), e quivi inaugurava l'anno scolastico 1435 con un discorso. Cfr. anche la sua lett. al Giustiniani del 1º genn. 1435, da Siena, presso il Ro-SMINI, l. c.; quella citata dal Voigt è la seconda fra le sue lettere di quest'anno. — Il Voigt (p. 358 e 359), dubita che i libri De exilio sieno la stessa opera dell'invettiva filelfiana veduta dal Rosmini nella Biblioteca Ambrosiana. Oltre alla certezza che trattasi di scritti diversi, abbiamo ora due lavori che ne danno esatto conto. Delle Commentationes florentinae de exilio trattò distesamente C. Errera nell'Arch. st. it., S. V, t. V, 1890, p. 194 sgg.; l'orazione del cod. ambrosiano, col titolo Orationum Cosmianarum liber primus fu esaminata dal SABBADINI, in Giorn. st. d. lett. it., V, 1885, p. 163 sgg. Quest'ultima, scritta verso la fine del 1435, secondo l'Errera (o. c., p. 217) e pubblicata nell'agosto 1437, è l'opera mandata dal Poggio ai Medici; non i dialoghi De Exilio, come ha creduto il Voigt. Cfr. ERRERA, l. c.

Dello scritto De Exilio, ideato in dieci libri, ma condotto solo alla fine del terzo, dà un ampio riassunto l'Errera, di su il cod. autografo del Filelfo che trovasi nella Nazionale di Firenze (Magliab., VI, 209). L'Errera (o. c., p. 218 sg.) dimostra che il primo libro fu composto nel maggio 1440; gli altri due ritiene scritti prima del 1442. Ma un passo del libro terzo (cod. magliab. cit., f. 103 r.), dove è detto, parlandosi del Crisolora: « cuius nepotem Theodoram....... Philelfus ← hic noster uxorem habet », c'induce a ritenerli scritti tutti e tre nello stesso anno, essendo Teodora Crisolorina morta il 3 maggio 1441, come ci apprende il Rosmini. Che il Filelfo promettesse più tardi a Cosimo di distruggere il De Exilio è provato da una lettera del primo (FABRONI, Laur. Med. Vita, II, p. 382); ma non risulta che il Medici l'abbia imposto come patto per il ritorno del Filelfo a Firenze. Le lettere cit. dal Voigt (p. 363, n. 3) non contengono nessun accenno a questo scritto. Del resto, l'umanista non si diede alcuna cura, nonché di distrugger l'opera, di farla dimenticare. Errera, o. c., p. 219 (cfr. p. 361 e 363). Anche le lettere al Magnifico pubbl. dal Fabroni (cfr. p. 364, n. 1) non parlano di un'opera del Fil. a glorificazione dei Medici, bensi, come pare evidente, di uno scritto filosofico dedicato a

Lorenzo. Dei tentativi, poi, del Fil. per ritornare in grazia di Cosimo, abbiamo una prova anche nella lettera diretta da lui a Giovanni de' Medici il 22 febbr. 1451, di cui dà notizia V. Rossi, Giovanni de' Medici, p. 17 (cfr. p. 362).

Delle lettere greche del Filelfo possediamo ora due edizioni, di Th. Klette: Die griechischen Briefe des Fr. Philelfus, in Beiträge etc., III, Greifswald 1890, e di Em. Légrand: Cent dix lettres grecques de Fr. Filélfe, Paris, 1892. Il Légrand le pubblica secondo il Cod. Trivulziano di Milano n.º 873, integralmente, con la traduz-francese a lato; il Klette si è giovato del cod. trivulz., e di quello di Wölfenbüttel messo largamente a profitto nella presente opera dal Voigt: il Klette però dà talvolta le lettere solo per riassunto. Ambedue le edizioni sono ricche di note e di pregevoli contributi alle biografie del Filelfo e dei grecisti del suo tempo. Fuor che nei casi dove è da correggere o completare la data delle lettere citate dal Voigt, abbiamo trascurato di indicare ogni volta il luogo ch' esse tengono nell'edizioni a stampa: tanto più, che a ciò provvede un'apposita tabella presso il Klette, p. 5.

863. La notizia che Giovan Mario Filelfo abbia scritto un poema in lode di Cosimo de' Medici è dovuta al MEHUS (Vita Ambrosii Trav., p. 376), da cui la tolse il Fabroni (cfr. n. 5); cfr. anche Rosmini, Vita di Fr. Filelfo, t. III, p. 107 e Moreni, Bibl. della Toscana, t. I, p. 870. Il poema trovasi nel cod. laurenz. Pl. XXXIV, 43 e consta di un proemio, e di due canti in esametri latini; non ha nome d'autore, ma a c. 75 r. in una rasura di più righe si distinguono le parole: « C[anto.... morale] di Mario.... », che rendono possibile l'aggiudicazione del Mehus. Segue nel cod. un carme in terzine, in lode di Cosimo; anche qui la sottoscrizione in fine fu del tutto erasa. Alla cortesia del prof. E. Rostagno devo le notizie del codice; cfr. BANDINI. Catal. codd. lat., vol. II, p. 159. A questo poema accenna anche Lorenzo il Magnifico, in una lettera a G. Mario del 14 dicembre 1474 (Inventario delle Carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze, vol. I, Firenze 1884, p. 589), nella quale ringrazia il Filelfoper la Laurenziade, un carme in onore del Magnifico, di cui cita un un cod. il FAVRE, Vie de Jean-Marius Philelfe, Genève, 1856, p. 172.

365. La elezione di Giorgio Trebisonda alla cattedera di greco nello Studio fiorentino fu riconfermata con deliberazione dei Signori del 7 marzo 1442; GHERARDI, Statuti, p. 446. — La lettera con cui Teodoro Gaza declina l'offerta della stessa cattedra è pubbl. anche dal GHERARDI, o. c., p. 455.

866 sg. Giovanni Argiropulo venne ancor giovine in Italia, e passò alcuni anni a Padova, dove s'incontra già nel 1484 (A. CAPPELLI, nel periodico *La Letteratura*, vol. V, 1890, n.º 28). Fece quindi ritorno a Costantinopoli, dove trovavasi nell'aprile 1441 (lett. greca di F. Filelfo 13 apr. 1441, ed. LEGRAND, p. 51). In questo stesso anno egli venne

nuovamente a Padova, come appare dalla soscrizione di un cod. da lui copiato per Palla Strozzi (LEGRAND, Bibl. Héll., I, p. LI); quivi compare fra i pubblici lettori nello Studio fino al 1444. Più tardi si recò a Costantinopoli; e, dopo la caduta della sua patria in mano dei Turchi, lo troviamo a Firenze, probabilm. per la prima volta, verso la metà del 1454. Quell'anno stesso pare facesse un'altra volta ritorno a Bizanzio: nel 1455 trovavasi nuovamente a Firenze. G. ZIPPEL, Per la biografia dell'Argiropulo, in Giorn. stor. d. lett. it., XXVIII, 1896, p. 97 sg.

La sua elezione nello Studio fiorentino non cade prima dell'ottobre 1456; il suo insegnamento pare cominciasse solo nel febbraio 1457: nel frattempo egli intraprese quel viaggio al di là delle Alpi, il quale non ebbe, come sembra credere il Voigt, lo scopo di trovare collocamento presso il re di Francia, bensi d'impetrare da lui aiuto per il riscatto della sua famiglia dai Turchi; cfr. Zippel, o. c., p. 99. L'Argiropulo tenne costantemente fino al 1471 il suo pubblico e privato insegnamento; intorno al quale, e al suo attaccamento alla famiglia medicea v. Klette, o. c., p. 75 sgg., e Zippel, p. 100 sgg. L'8 nov. 1471 la Signoria deliberava di eleggere a suo successore Callisto da Trebisonda; Klette, p. 77. Il giudizio recato dal Voigt (p. 867) sul carattere dell'Argiropulo è quello che del dotto greco ci lasciò il Giovio: giudizio che dovrà ritenersi eccessivamente severo, e in parte non giusto; cfr. Zippel, p. 112.

869. Alla nascita di L. B. Alberti furono assegnate date diversissime, dal 1898 al 1416; e la questione, importante perché dall'anno della nascita dipende la eronologia delle opere dell'Alberti, è aperta ancor oggi, mancando sicuri argomenti o documenti per deciderla.

Delle diverse date proposte, due sole possono oggi meritare considerazione: quella del 1404 sostenuta dal Mancini (Nuovi doc. e notizie sulla vita.... di L. B. Alberti, Firenze, 1887) e da I. Sanesi in Propugnatore, vol. IV, P. I, fasc. 19-20; e quella del 1406 o 1407 difesa specialmente da S. Scipioni (Giorn. st. d. lett. it., XVIII, 1891, p. 318 sgg.).

876. Il Pisanello mori nell'ottobre 1455 (V. Rossi, Giov. di Cosimo de' Medici, p. 92); va quindi portata di alcuni anni indietro la data 1451 della compera medicea.

Per il reliquiario di S. Zanobi del Ghiberti cfr. Rumhor, Ital. Forschungen, p. 358.

880, n. 3. La voce colibetum (o quod libetum) significava una specie di disputa fra dottori e scolari negli Studi. A Firenze gli scolari per essere laureati dovevano sostenere un colibetum (cfr. Rondoni, Ordinam. d. Studio fior., p. 59). Tali erano anche le Questiones de quolibeto di Niccolò de' Tudeschi, tenute nello Studio di Siena (ZDE-KAUER, o. c., p. 2).

881. L'asserzione del Bruni, che il Niccoli fu il primo a portare il poema petrarchesco a Firenze, fece credere che a lui consegnasse l'Africa, promessa al Salutati, Francescolo da Brossano (cfr. p. 197). Ciò non s'accorda, come mostrò il Novati, Epist. di C. S., I, p. 250, con le espressioni di Coluccio a questo riguardo; devesi per ciò intendere semplicemente che il Niccoli fu il primo che da Padova portò a Firenze e divulgò fra gli studiosi il poema. Novati, l. c.

381, n. 1. Il desiderio qui espresso dal Voigt, di un'edizione completa dei dialoghi Ad Petrum Histrum, fu pienamente soddisfatto: abbiamo ora tre edizioni, uscite contemporaneamente, dell'operetta del Bruni:

TH. KLETTE, nei Beiträge zur Geschichte und Literatur etc., II, Greifswald, 1889.

K. Wotke, Leonardi Bruni dialogus de tribus vatibus florentinis, Wien, 1889.

GIUS. KIRNER, I dialoghi ad Petrum Histrum di L. Bruni, Livorno, 1889.

Il titolo più conveniente all'opera sembra quello di Dialogi ad P. Histrum. Nel secondo di essi, il Niccoli ribatte tutte le accuse da lui stesso lanciate il giorno precedente contro i tre vati florentini (cfr. p. 381 e 382). Riguardo al giudizio sulle opinioni del Niccoli, che dà il Voigt ed è condiviso dal Klette e dal Kirner, cfr. ZIPPEL, N. Niccoli, p. 15 sg. e Gaspary, Storia d. lett. it., vol. II, P. I, p. 346. Di uno degl' interlocutori del 2º Dialogo, Petrus Minii, ossia Pietro di Ser Mino da Montevarchi, dà copiose notizie, che mancano nelle edizioni su citate, il Novati, Epistol. di C. S., III, pp. 428, 524 sgg. e 556.

883. L'« anonimo autore » dello scritto in difesa di Dante e del Petrarca, non è altri che Domenico da Prato, di cui parla il Voigt nella stessa pag. Lo scritto è una prefazione alle sue poesie dedicate a Roberto de' Rossi, cui accenna anche il Mehus (cfr. n. 3), e che trovasi nel Paradiso degli Alberti, vol. I, p. II, 321 sg. Lo stesso sbaglio notasi a p. 803 n. 1: le parole contro il Niccoli ivi cit. sono pure di Domenico da Prato.

884 n. 4. Le notizie di Benvenuto da Imola sui suoi scolari nel vol. III, p. 411 del suo *Comentum*, ediz. LACAITA; quelle de' suoi rapporti col Boccaccio nel vol. V, p. 164.

385. Una serie più completa dei lettori pubblici di Dante fu data dal Klette, Beiträge, I, p. 57 sg., non scevra però da erronee interpretazioni dei docum. pubblicati dal Gherardi, Statuti etc., intorno la pubblica lettura della D. Commedia. Di Filippo Villani lettore della D. C. in Firenze diede pregevoli informazioni U. Marchesini, nell'Archivio stor. ital., S. V, t. XVI, 1895. Su Antonio Pievano di Vado, che fu anche lettore di grammatica nello Studio fiorentino, v. le notizie che dà il Novati, Epistolario di C. Salutati, vol. II, p. 52.

Che Antonio d'Arezzo, frate minore, avesse tenuta pubblica lettura di D. in Firenze anche prima del 1428, fu dimostrato da V. Rossi, in Giorn. stor. d. lett. ital., XXIV, 1894, p. 253. A togliere la contradizione notata dal Voigt (n. 2), ed altre ancora, converrà ammettere che, oltre ai lettori stipendiati dal Comune, altri espositori della D. C. leggessero contemporaneamente in diversi luoghi della città; cfr. G. ZIPPEL, Monumenti a Dante, Trento 1896, p. 19 sg. I discorsi del Filelfo, e de' suoi scolari, sopra Dante (cfr. n. 3) si trovano in Sepulchrum Dantis, Firenze 1883, p. 25 sgg.; cfr. ZIPPEL, o. c., p. 20. Riguardo alla cittadinanza fiorentina, che il Filelfo avrebbe ottenuta pe' suoi meriti come lettore della D. C., cfr. Giunte a p. 847.

387. Il Salutati non ha mai pubblicato alcuno scritto sul Petrarca. Tale questione è stata risolta nel libro di A. ZARDO, Il Petrarca e i Carraresi, p. 227 sgg.

890. Benedetto Accolti (n. 1415), fratello del celebre giureconsulto Francesco, fu lettore di diritto civile nello Studio fiorentino già nel 1435, dopo di averlo insegnato a Volterra. Cfr. G. Mancini, Francesco Griffolini, p. 6. Vespasiano da Bisticci (Vita di B. Accolti) non dice fino a quando egli tenne l'ufficio di segretario della repubblica: ma nella Vita di Cosimo, § 34, narra che il Medici, un anno circa prima della sua morte (1464) si faceva leggere l'Etica da mess. Bartolomeo da Colle « cancelliere in Palagio ». Secondo lo stesso Vespasiano (Vita di B. A., § 3), l'Accolti non fece che tradurre in latino una Storia della prima Crociata scritta in francese (cfr. vol. II, p. 485).

894. Intorno al commercio delle membrane scrittorie in Firenze v. anche Sabbadini, *Biogr. doc. di G. Aurispa*, pp. 68 n. 92.

895. Intorno a Tedaldo de Casa v. Novati, Epistolario di C. S., III, p. 828, e de Nolhac, Pétrarque et l'humanisme, p. 401. Il commento dantesco di Benvenuto da Imola fu trascritto da lui nel cod. Laur. Ashb. 889 (cfr. Giorn. st. d. lett. it., XXIII, 1894, p. 827).

898 n. 2. Su Vespasiano da Bisticci scrisse pure una monografia Pro Rajna, in Rivista bolognese, vol. II, 1878, p. 59. sgg. Per altre notizie su la vita e gli scritti di Vespasiano v. le recensioni di V. Rossi (in Giorn. st. d. lett. it., XX, 1892, p. 262 sgg.) e G. ZIFPEL (in Archivio stor. it., vol. XIV, 1894, p. 154 sgg.) della nuova edizione delle Vite curata da Lod. Frati, Bologna, 1892-93.

400. Altre notizie sui prezzi dei libri in quest'epoca. E. Müntz, Les collections des Medicis au XV siècle, Paris 1888, p. 44 sgg., G. Zippel, N. Niccoli, p. 69, e V. Rossi, Giov. de' Medici, p. 19 sgg.

401 sg. Delle sorti della biblioteca del Boccaccio in S. Spirito di Firenze, del supposto incendio (cfr. p. 174) e della sua dispersione trattarono parecchi eruditi. Il prof. Novati riassunse (Giorn. stor. d. lett. it., XI, 1888, fasc. 1°) in brevi pagine tutte le questioni. Le parole di Vespasiano intorno alle cure che vi spese il Niccoli suonano cosi, secondo il cod. laur. LXI, 38, f. 67b: « Meritò grande comen-

« datione N. N. che di suo proprio sendo giovane e sendo morto mess. « Giovanni Boccaccio fece fare una libreria in S. Spirito, e messevi « tutte l'opere che 'l Boccaccio avea composte e tutti e'libri che « aveva scripti di sua mano e altre opere del suo studio e della sua « eredità; e in più casse, forziretti e cassoni ogni suo scartabello e « scrittura, che ancora oggi vi sono, e acti a starvi lungo tempo ».

Parecchi dei codici appartenenti alla libreria parva dal Convento di S. Spirito, fra questi uno autografo del Boccaccio (e probabilmente altri due pure di mano del Boccaccio) si trovano ora nella Bibl. Laurenziana; cfr. E. Rostagno, in Bullettino d. Soc. Dantesca Italiana, N. S., vol. II, 1895, p. 54. — La cagione dell'avere il Niccoli mutate le disposizioni riguardo al lascito della sua biblioteca si trova nel fatto. ch'egli l'affidava al convento retto dal Traversari nel primo testamento (11 Giugno 1480), fatto avanti di partire coi Medici e col Marsuppini per l'alta Italia, fuggendo la moria; nel secondo testamento, egli lasciava la scelta del luogo a quei sedici valentuomini, quando frate Ambrogio, divenuto generale del suo Ordine, non aveva più stabile sede in Firenze. Non occorre quindi cercare la causa del mutamento nei debiti contratti dal Niccoli con Cosimo, intorno ai quali, e all'arrischiata asserzione (cfr. p. 402 e 404) che il Medici tenesse per sé 200 volumi di quella eredità, v. ZIPPEL, N. Niccoli, p. 69 sg. Il secondo testamento del N., e gli atti per la consegna dei libri ai frati di S. Marco, del 1441, pr. ZIPPEL, o. c., p. 96 sg. Il testam. anche pr. Uzielli, P. Toscanelli, p. 61 sg. Sulla fondazione della biblioteca di S. Marco v. Roberto Ubaldino, Annales Conv. S. Marci, Flor. 1509, p. 64 sgg. A coloro che l'accrebbero è da aggiungersi, secondo il Follini, Chiese fior., III, p. 227, Vespasiano da Bisticci, che nel 1478 le donò ricchissimi codici. Cfr. anche Rostagno, Prefazione all'Eschilo Laurenziano, Firenze 1896, p. 6 sg.

403. Il canone bibliografico del Parentucelli fu stampato integralmente da G. Sforza, La patria, la famiglia e la giovinezza di Niccolò V, negli Atti d. R. Accad. lucchese, t. XXIII, 1884, p. 359.

404. sg. Per la libreria privata dei Medici v. le opere di E. Müntz, Les précurseurs de la Renaissance, Paris, 1882, p. 112 sgg. e Les collections des Médicis au XV° siècle, Paris, 1888; in quest'ultima (p. 115 sgg) il Müntz ripubblicò l'inventario dei libri di Piero di Cosimo del 1465 (1464 st. fior.), già dato alla luce dal Bandini (cfr. p. 405, n. 1) che l'attribui erroneamente a Cosimo; cfr. Rostagno, Prefazione all' Eschilo Laurenziano, Firenze 1896, p. 7. Un altro inventario della libreria di Piero de Medici, del 1456, fu pubblicato da E. Piccolomini, nell'Archivio stor. ital., S. III, vol. XXI, 1875; e tutti e due nuovam. dal Gottlieb, Ueber mittelalt. Bibliotheken, Lipsia 1890, p. 192 sgg. Pregevoli notizie sulle collezioni medicee, specialmente su quella di Giovanni di Cosimo, dà il Rossi, Giov. de' Medici, pp. 18-43.

405. Palla Strozzi legò la sua biblioteca al convento di S. Giustina a Padova. L'elenco dei libri da lui donati pr. Gottlieb, o. c., p. 216: essi andarono ben presto dispersi. Cfr. L. A. FERRAI, La bibl. di S. Giustina, inser. in Mazzatinti, Inventario dei mss. ital. d. bibl. di Francia, II, App.

Che i libri del Manetti non passassero dopo la sua morte al convento di S. Spirito, si può spiegare pensando ch'egli visse negli ultimi anni a Napoli co' suoi figli, e che fra questi v'era Agnolo, il quale segui l'esempio del padre negli studi. Vespasiano non scrisse espressamente quel che qui dice il Voigt.

- 408. Di Francesco Patrizi, protetto di Enea Silvio e discepolo di F. Filelfo, morto nel 1494 vescovo di Gaeta, come umanista dà pregevoli notizie D. Bassi, L' Epitome di Quintiliano di Fr. Patrizi senese, in Riv. di fil. e d'istr. class., vol. XXII, fasc. 7-9.
- 409. Su Mariano Sozzini come umanista e sui suoi rapporti con Enea Silvio v. Novati, Una lettera e un sonetto di M. S. in Bull. senese di st. patria, vol. II, 1895, p. 89 sgg.
- 409 sg. Sull' Umanesimo allo Studio di Siena dà pregevoli ragguagli L. ZDEKAUER, Lo Studio di Siena nel Rinascimento, p. 44 sgg., specialmente sull'insegnamento tenutovi da F. Filelfo, e sulle vicende della sua vita in questo tempo (genn. 1435 dic. 1438). In un doc. del 1436 (p. 45) il Filelfo è chiamato almus studio senensi praeses. Anche lo Zdekauer conchiude che l'Umanesimo attecchi ben poco nell'università senese.
- 411 n. 2. La lettera cit. di Poggio sta in relazione con quella che Lauro Quirini, Francesco Contarini e Niccolò Barbo inviarono a Pietro Tommasi; cfr. Contareni, Anecdota Veneta, t. I, Venet. 1757, p. 65; Agostini, Scritt. Viniz., t. I, p. 118 (Voigt-Lehnerdt, I, 417 n. 2).
- 413. Sul commento delle ecloghe del Petrarca attribuito all'Albanzani v. Giunte a pag. 86.
- 415. Le poesie di Leonardo Giustiniani contenute nel mss. palatino descritto dal Palermo (vol. I, p. 389) sono stampate nelle Poesie edite ed ined. di Leonardo Giustiniani, per cura di Bertold Wiese, Bologna, 1883; non tutte però appartengono al Giustiniani; cfr. Gaspary, Storia d. lett. it., II, P. I, p. 346, dove trovasi la bibliografia intorno all'umanista veneziano. A lui fu ripetutamente attribuito il noto poema di anonimo autore, intitolato Leandreide; cfr. Ottolenghi, in Giorn. st. d. lett. it., vol. XXIV, 1894, p. 380 sgg.
- 422 sg. La morte del Barbaro avviene nella prima metà del genn. 1454; Willmans, in Götting. gelehrte Anzeigen, 1884, p. 879. Dell'amico suo Manelmo (p. 422) si parla nell' Epist., n.º 113 e 119, ed. Sabbadini. Per il suo epistolario v. Giunte al vol. II, p. 426.
- 423. Il ritorno di Guarino dalla Grecia avviene nella seconda metà del 1408. I codici greci acquistati a Bisanzio (non in grande numero, come si credette un tempo) sono registrati dall' Omont, Les mss. grecs

de Guarino de Vérone, in Revue des bibliothèques, 1892. Egli passò da Firenze a Venezia verso l'autunno del 1414, dove insegnò sino al principio del 1419. A Padova egli fu nella seconda metà del 1416, non per tenervi scuola, ma per fuggire la peste (cfr. n. 2); Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 19 sgg. — Sui rapporti del Filelfo con Venezia, prima del suo ritorno dall'Oriente, dà notizie G. Castellani (in Arch. Stor. Ital., S. V, t. xvii, 1896, fasc. 2), il quale pubblica il decreto 28 luglio 1420, con cui gli era concessa la cittadinanza veneziana.

A conclusioni diverse dal Voigt, riguardo alla fortuna degli studi umanistici in Venezia, giunge il Gabotto nel suo scritto *Il trionfo di Venezia nell' Umanesimo*, estr. dall'Ateneo veneto, 1890; cfr. anche Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 26.

424 sg. Giorgio da Trebisonda, ch'era venuto ancor giovinetto in Italia, ed era stato compagno di studi del Filelfo nello Studio di Padova (cfr. Klette, o. c., III, p. 70), passò già nel 1420 da Venezia, dove era stato alunno di Guarino e di Vittorino da Feltre, ad insegnare a Vicenza come successore del Filelfo. In quella città lo troviamo fino al 1426: certamente non vi stette oltre il 1428; SAB-BADINI, Briciole umanistiche, V, in Giorn. stor. d. lett. it., XVIII, 1891, p. 230 sgg. Pare ch'egli in quest'anno si trovasse in patria, di dove lo fece tornare a Venezia probabilmente il Barbaro (cfr. vol. II, p. 183), che l'aveva conosciuto e protetto fin dalla sua prima venuta in Italia; Klette, o. c., p. 69, 70. Nel luglio 1431 lo troviamo a Mantova, non si sa per quanto tempo ne con quale ufficio; nel 1438 era già a Venezia; Sabbadini, o. c., p. 233 sg. Dopo gli anni passati a Firenze durante e dopo il Concilio d'Unione (cfr. II, p. 96), si trasferi a Roma, dove lo troviamo nell'aprile 1444 (G. CASTELLANI, G. da Trebisonda maestro di eloquenza a Vicenza e a Venezia, estr. dal Nuovo Arch. Veneto, t. XI, P. I, 1896, p. 11). Ma il posto presso la Curia sembra l'ottenesse verso il 1438; le lettere di raccomandazione del Barbaro (cfr. p. 425) sono del 1436 e 1437; Sabbadini, p. 241.

Sulle vicende della seconda dimora (1459-1461) del Trebisonda a Venezia, dove tenne pubblico insegnamento nella Scuola della Cancelleria ducale ivi istituita nel 1443 (né fu il suo il primo esempio di ufficio stabile d'insegnante concesso in Venezia dalla Repubblica, cfr. p. 425) v. Castellani, o. c., p. 15 sgg.

425 sg. Su Ognibene da Lonigo abbiamo lo scritto di R. Sabba-DINI: Lettere inedite di O. da L. con una breve biografia, Lonigo, 1880. Egli nacque a Lonigo, non a Vicenza, verso il 1412. Insegnò a Vicenza, a Treviso e a Mantova fino al 1452, poi di nuovo a Mantova fino alla sua morte, che pare avvenisse fra il 1479 e 1480 (cfr. p. 426 n. 1). Notizie int. ai suoi numerosi commenti ai classici latini, e traduzioni dal greco, a p. 5 sgg. Le sue opere grammaticali sono due libretti di metrica e un trattatello delle otto parti del discorso, dedicato ai figli di Federico Gonzaga (cfr. II, p. 871). Il suo casato fu dei Bonisoli, non degli Scola, come ha dimostrato più tardi lo stesso Sabbadini. Ognibene Scola fu un'altra persona, umanista egli pure e discepolo di Guarino; su di esso v. G. Cogo, Di Ognibene Scola, Venezia, 1894 (Estr. dal Nuovo Archivio Veneto, VIII).

429. Sulla protezione accordata ai letterati da Francesco II da Carrara è da vedersi specialmente il cap. 2º del libro di A. Zardo, Il Petrarca e i Carraresi. Quel principe non fu però, come ritenne lo Z., cultore egli stesso della poesia: cfr. A. Medin, Il probabile autore del poemetto falsam. attrib. a Francesco il Vecchio da C., negli Atti del R. Istituto Veneto, S. VII, t. II, 1891, e V. Lazzarini, Storie vecchie e nuove int. a Francesco il V. da Carrara, in Nuovo Arch. Ven., t. II, P. II, 1895.

Per l'importanza della scuola degli averroisti in Padova è notevole il fatto, che la figura di Averroè fu dipinta in una chiesa di quella città, fra i santi, da Giusto de' Menabrei, morto prima del 1897; cfr. P. Molmenti, in *Nuova Antologia*, S. IV, vol. 62°, p. 425.

480. Fin dal principio del pontificato di Innocenzo VII (1404-1406) P. P. Vergerio trovavasi nella Curia Romana come segretario papale. Prima della elezione del nuovo pontefice Gregorio XII (1406), egli tenne ai cardinali adunati in concistoro un'allocuzione, che fu pubblicata da C. A. Combi nell'Archivio stor. per Trieste etc., vol. I, Roma 1882, p. 360 sgg.; cfr. Pastor, Storia dei papi, I, p. 131, 192. Sull'epistolario del Vergerio cfr. vol. II, p. 424. Per i rapporti dello Zabarella con Pier Paolo e con altri umanisti v. le notizie bibliografiche recate dal Novati, Epistol. di C. S., III, p. 408 sg.

482. Secce Polentone non nacque a Padova, ma a Levico in Val Sugana, circa l'anno 1870 (Sabbadini, in Museo ital. d'ant. classica, 1890, p. 818 sg.). Insieme al padre Ser Bartholomeus dictus Polentonus de Ricciis de Levigo, esercitava il notariato in Borgo di Val Sugana, come appare da un docum. del 1º gennaio 1899 (Ambrosi, Scrittori Trentini, Trento, 1899, p. 18). Ciò contrasta a quel che dice il Sabbadini (l. c.), ch'egli fosse sin dal 1897 notaio in Padova, e che suo padre sia stato uomo d'armi.

Il primo libro del *De scriptoribus latinis* fu composto prima del 1420, il quinto verso il 1426 (Sabbadini, l. c., p. 824). Per la storia di quest'opera di Secco v. anche Novati, in *Archivio stor. per Trieste*, *l' Istria e il Trentino*, vol. II, 1888, p. 76 sgg.

487. Intorno a Demetrio Calcondila (il vero nome, secondo i codici, è Calcocondila), che fu discepolo del Gaza a Roma e di Guarino a Ferrara, e, dopo la caduta di Bisanzio, professore successivamente a Perugia a Padova e a Firenze, v. Gabotto e Badini Confalonieri, Notizie biografiche di D. C. in Giornale ligustico, XIX, 1892, fasc. 7-10; H. Noiret, in Mélanges d'archeol. et d'hist., vol. VII, Rome 1887; Legrand, Bibliogr. hellén., p. xciv sgg., e G. Dalla Santa ne La

Scintilla, anno IX, Venezia 1895, n.º 13 e 14. — Per l'attività di lui come editore a Milano, dove mori nel 1511, v. anche E. Motta, in Archivio stor. lombardo, a. XX, 1898, fasc. 1º. Forse non fu persona diversa da questi quel Demetrio Kykandyle, il quale nel 1446 copiava un cod. greco che fu poi di Guarino Veronese; cfr. Lambecius, Bibl. Caes. Vindob., vol. VII, p. 74.

487 sgg. Guarino trasportò la sua residenza a Verona, dove aveva sposato il 27 dic. 1418 (cfr. n. 4) Taddea di Niccolò Cendrata, già nella primavera del 1419; ivi tenne scuola privata finché ottenne, il 20 maggio 1420, la nomina ufficiale nello Studio veronese; Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 20, 21. Secondo il Sabbadini (l. c.) la seduta del Consiglio, in cui si sarebbe ricusata la riconferma di Guarino, e dove fu letta la difesa dell'anonimo panegirista (cfr. p. 488), è la stessa (10 genn. 1425) in cui gli fu rinnovata la condotta per cinque anni. Infatti, essendosi il Veronese trasferito a Ferrara già nell'aprile 1429, quella deliberazione di cui parla il Voigt non aveva ragione d'essere. Per la sua chiamata a Verona nel 1451, da lui stesso sollecitata, ma che non ebbe effetto, v. Sabbadini, o. c., p. 24 (cfr. p. 489). Un altro tentativo per riaverlo era stato fatto dai Veronesi già nel 1433; cfr. Id., o. c., p. 23.

Il permesso accordato dal Consiglio di Verona a Guarino di tenere alunni esterni a dozzina (non una dozzina circa, cfr. p. 488), deve riferirsi alla condotta del 1420, non alla conferma del 1425. Trattasi di un vero convitto, importante istituzione guariniana, sulla quale cfr. Sabbadini, o. c., cap. IV.

439 sg. Una edizione completa delle opere di Isotta Nogarola, aggiunte varie lettere a lei di altri umanisti, e altri scritti di Ginevra e Angiola Nogarola, con una dotta prefazione di E. ABEL, è quella comparsa a Vienna nel 1886: Isotae Nogarolae Veronensis opera omnia collegit Alex. comes Appony, edidit et praefatus est Eug. Abel. Nella Prefazione (pp. xv sg., cvi sg.), copiose notizie del primo maestro di Isotta e Ginevra, Martino Rizzoni, discepolo di Guarino (cfr. p. 439). Isotta pare che morisse nel 1466 in età di 48 anni (cfr. p. 440). L'operetta di G. Mario Filelfo (cfr. p. 440 n. 1) su Isotta fu pubblicata dall'ABEL, o. c., vol. II, p. 365; il quale però non si valse dell'esemplare di dedica che trovasi a Berlino, Cod. Hamilton, 510 (Voigt-Lehn., I, 442 n. 1). Per le relazioni di Ginevra, d'Isotta e del Rizzoni con Guarino v. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., passim.

440. Sull'Umanesimo a Genova gettano nuova luce gli scritti di C. Braggio, Giacomo Bracelli e l'Umanesimo dei Liguri al tempo suo, negli Atti d. Soc. ligure di st. patria, vol. XXIII, 1890 (cfr. la recensione di R. Sabbadini in Giorn. st. d. lett. it., XVIII, p. 369 sgg.), e di Ferd. Gabotto, Un nuovo contributo alla storia dell'umanesimo ligure, negli Atti cit., vol. XXIV, 1892. Secondo il Braggio, il Bracelli era già nel 1411 segretario della Repubblica, ufficio dal

quale fu dispensato nel 1466; pare ch'egli morisse in quest'anno. La sua corrispondenza col Biondo (cfr. n. 3) trovasi anche presso il Braggio, p. 287.

- 452. Secondo una comunicazione del prof. Novati al d.º Lehnerdt (Voigt-Lehn., I, p. 451 n. 2), il cod. 109 della Bibl. Com. di Cremona contiene un Commentario latino a Persio, opera di Paolo da Perugia; intorno a costui v. i docum. pubbl. in Arch. stor. it., S. V, vol. III, p. 321, 373.
- 456, n. 2. L'orazione della laurea di Zanobi da Strada fu pubblicata per la prima volta dal Wesselofski, Boccaccio etc., vol. II, pp. 639-660 (cfr. p. 635 e 167 sgg.), con la data 14 maggio 1355.
- 461. I luoghi delle Opere di Lorenzo Valla (« ego certe natus sum Romae » .... p. 386; « .... in hac urbe (Roma) in qua natus sum », p. 847) sembrano non lasciar dubbio ch'egli abbia sortito i natali in Roma. Cfr. lo scritto di W. Schwahn, L. Valla, ein Beitrag zur Gesch. des Humanismus, Berlin, 1896, il quale sostiene il 1407 come anno della nascita di Lorenzo, mentre il Mancini e il Wolff propongono il 1405 e il 1406.
- 467. Secondo il Mancini (Vita di L. Valla, p. 49 sg.) il dialogo de voluptate del Valla, com'è stampato nell'ediz. di Lovanio, fu tenuto nella casa del Vegio a Pavia. Il primo dialogo, tenuto a Roma, si può assegnare all'anno 1427. Il Mancini poi crede che i due testi a stampa differiscano ambedue dal dialogo dapprima pubblicato, ch'era molto più breve del trattato rifuso in seguito (o. c., p. 62 sgg.). Un'edizione del secondo rifacimento del de voluptate, uscita a Colonia nel 1509, è ricordata dal Pastor, Storia dei Papi, I, p. 14 n. 1. Lo Schwahn, o. c., p. 14, ritiene questo secondo dialogo pubblicato nel 1432.

Alla bibliografia sul Valla data dal Voigt (p. 476 n. 4) devesi aggiungere l'opera citata del Mancini, come il lavoro più completo ed erudito intorno all'umanista romano, lo studio cit. dello Schwahn, e la Cronologia della vita di L. Valla del Sabbadini (L. BAROZZI e R. SABBADINI, Studi sul Panormita e sul Valla, Firenze, 1891). La monografia di Max v. Wolff, Lorenzo Valla, sein Leben und seine Werke, Lipsia, 1893, trascura i lavori, usciti negli ultimi anni, sull'umanista romano.

- 478, n. 1. La lettera cit. del Beccadelli al Lamola è del 2 febbraio (1426); cfr. Sabbadini, Cronologia d. vita di A. Beccadelli, dove trovansi (p. 21 sg.) altre lettere dei due umanisti.
- 479. La contesa del Panormita con Antonio da Rho è narrata secondo nuovi documenti dal Sabbadini, o. c., p. 2 sgg., dove è stampata l'invettiva del Raudense; la contesa cade nel 1432, cfr. Mercati, Miscellanea di note critiche, § IV.

L'elegia Meretrices papienses etc. (cfr. n. 2) viene attribuita ad Antonio da Rho in due mss. laurenz. della fine del sec. xv. Bandini, Catal. codd. lat., t. II, p. 171, t. III, p. 810. Nel cod. Laur. Gadd. 147 si conservano 198 esametri scritti dal frate Mariane da Volterra contro l'Ermafrodito del Beccadelli. Questo certosino è forse quello stesso frate Mariano, vescovo di Cortona, al quale Iacopo Cocchi dedicava nel 1467 un sonetto in lode di Lucrezia moglie di Piero de'Medici (cfr. G. ZIPPEL, Ricordi e scritti ined. di Iacopo Cocchi Donati, Trento, 1894, p. 19).

480. Una lettera di Guarino a Giovanni Lamola, del 1º genn. 1485, in cui parlasi dell'« Ermafrodito », è pubbl. nella Vierteljahrsschrift f. Cultur u. Literatur der Renaissance, vol. I, 1885, p. 109. Le lodi del Veronese al Panormita, di cui parla il Voigt, si collegano col carme ch'egli inviava nel 1482 al Beccadelli, rallegrandosi per l'ottenuta laurea poetica; cfr. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 82.

481 sgg. Secondo le notizie sui primi anni del Beccadelli, che ci dà P. C. Decembrio in una invettiva, la sua nascita sarebbe assai umile: il padre era macellaio e la madre fornaia. L'anno della sua nascita non è accertato; si sa che nel 1420 egli si era già trasferito da Palermo sul continente, e la prima sua dimora fu probabilmente Firenze. Egli sarebbe passato ben presto a Padova, dove poté bene aver per maestro il Barzizza (non già a Milano, dove questi non insegnò mai; cfr. Nota del Trad.), poiché è dimostrato che Gasparino rimase a Padova fino al 1421: SABBADINI, Cronologia del Valla, p. 16 sgg. Da queste date fissate dal Sabbadini si discosta però V. Rossi (in Archivio stor. it., S. V, t. XVI, 1895, p. 387), il quale ritiene, con la scorta di documenti, che nel 1420 il Panormita, insieme al Marrasio, si trovasse già a Siena. Certo è che nella seconda metà del 1424 egli era ancora in quella città; verso la metà del 1425 a Bologna, dove rimase fino all'agosto 1427; SABBADINI, o. c., p. 19 sg. Se Antonio contava 26 anni quando andò a Bologna, secondo egli stesso narra, e allude a questo soggiorno di due anni, converrà portare indietro l'anno della sua nascita, 1394, proposto dal Voigt (cfr. n. 2). — Nel 1427 e nei due anni seguenti il Beccadelli peregrinò per molte città d'Italia: a Ferrara, a Venezia, a Genova, a Firenze. Nel 1421 era a Roma; da una lettera pubbl. da G. Mercati (Miscellanea di note storico-critiche, p. 319 sg.) appare che il 12 dicembre ci stava ancora, e aveva intenzione di trattenervisi. La sua andata a Pavia non può quindi cadere che sul principio del 1429, cfr. Sab-BADINI, o. c., p. 41. Quivi rimase, al servizio del duca di Milano, fino al principio del 1435: nel maggio 1432 fu a Parma, a ricevere la corona poetica dall'imperatore Sigismondo. Da Pavia, per la via di Genova, andò a Palermo presso la Corte di Re Alfonso (cfr. p. 482); SABBADINI, p. 48 sgg. — Dall'Aragonese ebbe il nostro poeta un invito (cfr. p. 483), per i buoni uffici del segretario regio Giacomo Pellegrino; cfr. la lett. del Pellegrino, della fine del 1434, al Panormita, presso il Sabbadini, a. c., p. 45 sg.

Poesie minori del Beccadelli (cfr. p. 484, n. 2), non contenute nell'Ermafrodito, sono menzionate anche dal Gaspary, in Vierteljahrschrift f. Cult. u. Litt. d. Renaiss., vol. I, 1886, p. 474, dal Ramorno, in Arch. stor. it., S. V, vol. III, 1889, p. 447, e dall'Alerecht, in Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgesch. u. Renaissancelitt., N. S., vol. III, 1890, p. 363. Per le sue lettere (cfr. p. 485, n. 2), si vedano le notizie di codici presso il Sabbadini, o. c., p. 1, e nel Neues Archiv f. ält. deutsche Geschichtskupde, vol. VI, 1881, p. 371; tre lettere sono stampate dal Mercati (o. c., § IV), il quale mostra in qual modo il Panormita venne compilando il suo epistolario.

Una recente monografia su questo umanista fu pubblicata da MAX v. Wolff, Leben und Werke des Antonio Beccadelli genannt Panormita, Leipzig, Seemann, 1895.

487. Di Bartelommeo Fasio scrisse un' accurata biografia il Brag-Gio, in appendice al suo libro su Iacopo Bracelli e l'umanismo ligure; cfr. la recensione di R. Sabbadini in Giorn. st. d. lett. it., vol. XVIII, 1891, p. 370. La vita di questo letterato fu poi più minutamente ricostruita dal Gabotto, Contributo alla storia d. Uman. ligure, p. 129 sgg.

490 sgg. Il Porcellio, nato a Napoli sul principio del sec. xv (prima del 1408), pare aprisse una scuola a Roma verso il 1480, sotto la protezione del card. Colonna (Martino V); dove andasse dopo che fu cacciato da Roma (p. 491), non si sa. Nel 1448 assisteva all'ingresso trionfale di Alfonso in Napoli (p. 492); il 1º agosto 1450 era nominato secretario e poeta del Magnanimo, con lo stipendio di 800 ducati. E. Percopo, in Archivio stor. napol., t. XX, 1895, p. 317 sgg. Il ms. fiorentino contenente il Triumphus Alfonsi regis (cfr. n. 2) trovasi nella Nazionale di Firenze (Conventi Soppressi, J. IX. 10), e contiene i versi attribuiti a torto dal Colangelo al Valla. Un altro cod. trovasi a Napoli, secondo il Correra, in Rivista stor. it., II, 1885, p. 290 (Voigt-Lehnerdt, I, 493). L'allocuzione del Porcellio davanti all'imperatore Federico a Napoli è registrata dal Mazzatinti, Inventari dei mss. delle biblioteche d'Italia, vol. I, 1891, p. 94.

Nell'anno scol. 1465-66 lo ritroviamo a Napoli, professore nello Studio in allora ripristinato dal re Ferdinando; Cannavale, Lo Studio di Napoli nel Rinascimento, Napoli, 1895, doc. 21, 41, 56 etc. Le susseguenti vicende della sua vita sono esposte, secondo nuovi doc., dal Percopo, l. c.; ivi pure (p. 321) un elenco delle sue opere edite e inedite.

494. A Giovanni Marrasio, oriundo di Noto, come l'Aurispa e il Cassarino, dedicò una breve biografia R. Sabbadini, Biografia doc. di G. Aurispa, Append. V (cfr. V. Rossi, in Archivio stor. it., 1895, fasc. 196, p. 387). Notizie di carmi inediti del Marrasio ibid., p. 174, n. 4.

Il Sabbadini pubblica anche la lettera dedicatoria con cui il Marsuppini accompagna al Marrasio la sua traduzione della Batracomiomachia (o. c., p. 176). Lo stesso autore dà pure saggi di una raccolta di elegie dell'umanista netino, composte a Siena verso il 1426, in lode di Angelina Piccolomini, forse una parente di Enea Silvio (L' Angelinetum di Giov. Marrasio, in Bibl. d. scuole ital., vol. IV, 1892, n.º 13); egli pubblicò finalmente due altre elegie del Marrasio, composte a Ferrara (Una mascherata mitologica a Ferrara nel 1443, Catania, 1895). Il Cali, Studì su i Priapea, p. 94, dà notizia di una poesia del M. inviata da Siena (1429?) al Beccadelli.

495. Da una lettera del Panormita all'Aurispa, che afferma essere il Gaza apud Alphonsum regem magnifice collocatum, e dalla risposta dell'Aurispa si ricava che il Greco passò al servizio di Alfonso verso la fine del 1455. Sabbadini, Biogr. di G. Aurispa, p. 183.

496 sg. Il trattato del Manetti de dignitate dedicato a Re Alfonso, e il privilegio concessogli dal re sono da assegnarsi al 1452, secondo il racconto di Vespasiano. Sul principio del 1453 Giannozzo s'allontanò da Firenze. Alla corte di Napoli egli non passò subito dopo la morte di Niccolò V; Vespasiano stesso ci dice ch'egli rimase presso Callisto III (Commentario, p. 89); una lettera del Filelfo del 19 sett. 1457, in cui, avuto sentore della nuova posizione ottenuta dall'amico presso Alfonso, si rallegra con lui, farebbe supporre ch'egli si fosse stabilito a Napoli in quell'anno, o nel precedente (cfr. p. 497).

498. Nonché non avere conosciuta la Corte di Re Alfonso, il Decembrio fu a Napoli, per breve tempo, nel 1451; vi ritornò nel dic. 1456, e visse tre anni, benché interrottamente, presso Alfonso e il suo successore Ferdinando, con condizioni assai onorevoli. Alfonso si valse dell'opera di lui anche come ambasciatore. Borsa, P. C. Decembrio, pp. 96, 106 sgg.; cfr. Magenta, I Visconti e gli Sforza etc. I, p. 437.

500 sg. Le notizie date qui intorno a Uberto Decembrio, si possono completare e correggere secondo lo scritto di M. Borsa, Un umanista vigevanasco del sec. XIV, in Giorn. ligust., anno XX, 1893, fasc. III-IV. Il Decembrio (n. 1370? - m. 1427) fu segretario del Filargo verso il 1890, e discepolo del Crisolora a Pavia dal 1400 al 1408 (p. 81 sg.). L'Argelati ricorda di lui alcuni carmi latini, che non conservansi più (p. 110). Il cod. ambr. 116 sup. contiene il trattato de repubblica di Uberto, assieme al dialogo de morali philosophia e ai due trattati de modestia e de candore, dello stesso (pp. 101-109).

501 sg. Della giovinezza di Antonio Loschi, in riguardo a' suoi rapporti col Salutati, dà nuovi ragguagli il Novati nell' Epistolario di C. S., vol. III, p. 254 sgg. Il Loschi stesso in una sua lettera afferma d'essere stato adulescentulus a Firenze, per fruire degl'insegnamenti di Coluccio: ne parti nel 1387, dopo la rovina della famiglia degli Scaligeri. Nel marzo 1388 stava per recarsi a Pavia, dove le commendatizie del Salutati gli schiusero la reggia viscontea. La invectiva in Florentinos del Loschi (p. 502) non fu scritta nel 1403,

come asserisce il Voigt, confondendo con l'anno in cui usci la risposta del Salutati. Il Da Schio, op. cit., p. 143, volle assegnare al libello del Loschi la data del 1399, che è messa in dubbio dal Novati, Epistol. cit., III, p. 634 sg., il quale vorrebbe riportarla piuttosto al 1401. Che l'invettiva è indubbiamente opera del Loschi dimostrò il Novati nell'Epist. cit., III, p. 640. A Milano ebbe il nostro umanista cariche ed onori da G. G. Visconti, come appare da una lett. del Salutati del 3 dic. 1398; Novati, Epist. cit., vol. III, p. 330; cfr. vol. II, p. 254. Al libro dello Schio sull'umanista vicentino vanno aggiunti i cenni che ne diede il P. Angiolo Gabriello di S. Maria, in Biblioteca e storia degli scrittori d. città e territorio di Vicenza, Ibid., 1772, vol. I, pagg. 222-260. Novati, cit., II, p. 254.

505. I due inventari della biblioteca Visconteo-Sforzesca di Pavia, pubbl. dal D'Adda e dal Mazzatinti, trovansi pr. Gottlieb, Mittelalt. Bibliotheken, p. 219 sgg.

Per la vita e gli scritti di Andrea Billi v. Mancini, Vita di L. Valla, p. 31 sg.

- 507. Intorno a Gasparino Barzizza e a suo figlio Guiniforte cfr. Sabbadini, in Arch. stor. lomb., XIII, 1886, p. 823 sgg., e in Giorn. stor. d. lett. it., VI, 1885, p. 174 sgg.
- 509. Del trattato De imitatione di Antonio da Rho parla il Sabbadini nel Giorn. st. d. lett. it., VI, 1885, p. 168, e ne Gli studi e la scuola di Guar. Ver., p. 47, 53, 74. Un cod. del de imitatione presso il Lebaude, Catalogue sommaire des mss. de la bibl. d'Avignon, 1892, p. 129. Di altri scritti del Raudense dà notizia il Minoia, Vita di M. Vegio, p. 32, 39.
- 511. L'elezione di P. C. Decembrio a segretario di Filippo M. Visconti avvenne nel 1419; il Decembrio mantenne quella carica fino alla morte del duca (1447); cfr. Borsa, P. C. Decembrio, p. 11, e Magenta, I Visconti e gli Sforza nel castello di Pavia, II, p. 388. Per le ambascierie sostenute da P. Candido v. Borsa, o. c., p. 12 sgg.
- Il Decembrio tradusse, non la Vita di G. Cesare scritta da Svetonio, ma i Commentari di Cesare, e la sua versione fu alla sua volta tradotta in castigliano; cfr. V. Rossi, in Rassegna bibl. d. lett. it., I, 232 e A. Morel-Fatio in Bibl. de l'école des chartes, LV, fasc. 3-4. Alle traduz. in lingua volgare del Decembrio, citate dal Voigt, va aggiunta quella della Vita Henrici IV di T. Livio da Forli (cfr. Giunte al vol. II, p. 248).
- 518. Per la lotta fra il Decembrio e il Filelfo, cfr. Borsa, o. c., p. 54 sg., 98; v. anche la poesia greca del Fil. in Legrand, Cent-dix lettres etc., p. 205, e la lettera del Decembrio (1468) in Gabotto, Un nuovo contributo alla storia dell'umanesimo ligure, p. 178.
- 514. Il giudizio qui recato dal Voigt, della poca importanza dello studio dei classici in Pavia, andrà modificato secondo i nuovi studì sull'incremento dato alla cultura umanistica in quell'università, del

RAMORINO (Studi sul Panormita), del MANCINI (L. Valla), del BORSA (P. C. Decembrio).

520. Su gli ultimi anni del Barzizza a Milano, come precettore di Galeazzo M. Sforza, v. A. Cappelli, Guin. Barzizza, maestro di di G. M. Sforza, in Arch. stor. lomb., 1894, vol. I, p. 399 sgg. Il Cappelli nega che Guiniforte sia stato precettore di Ippolita, e dubita che lo fosse anche il Lascaris. Ivi pure (p. 431) la data della morte del Barzizza.

521 sg. Della cultura umanistica e degli scritti di Battista Sforza parla il Feliciangeli, Costanza Varano, p. 14 sgg.

Il Decembrio passò dalla Corte di Roma a quella di Napoli nel dic. 1456. A Milano venne, per fissarvi la sua dimora, solo nel dic. 1459. Borsa, o. c., p. 107-111. Le vicende della sua vita in quest'ultimo periodo (durante il quale passò otto anni circa in Ferrara) sono esposte nel libro cit. del Borsa, cap. VI. Pier Candido fu sepolto nella chiesa di S. Ambrogio di Milano (cfr. p. 522), dove si vede tuttora il suo sepoltro. La sua attività come uomo politico è lumeggiata dagli scritti di G. Gabotto, L'attività politica di P. C. Dec., in Giorn. ligust., 1898, fasc. 5-8, e di A. Battistella, Una lettera ined. di P. C. D. sul Carmagnola, in Nuovo Archivio Veneto, vol. X, P. I, 1895, p. 97 sgg.

522 sg. Sull'umanista milanese Lodrisio Crivelli raccolse buon numero di notizie e documenti il Gabotto, Ricerche intorno a L. C., in Archivio stor. ital., S. V, vol. VII, 1891, p. 270 sgg.; vi si accenna anche alla questione dei due Crivelli (cfr. p. 528, n. 1), senza risolverla. Pare che Lodrisio fosse nominato segretario ducale presto dopo l'entrata dello Sforza in Milano: nel 1452 egli trovavasi già al suo servigio. La sua rottura col Filelfo avvenne certamente dopo il 1460; non può quindi la sua accettazione del segretariato da Pio II essere collegata con quella discordia. Pare ch'egli fosse costretto ad abbandonare definitivamente Milano solo dopo il 1463. Gabotto, o. c., p. 279 sg., 285 sgg. Una traduzione dal greco del Crivelli è citata dal Borsa, P. C. Decembrio, p. 39.

524 sgg. Alcuni documenti relativi ai rapporti di Fr. Filelfo con lo Sforza furono pubblicati da P. M. Perret nella Bibliothèque de l'école des chartes, vol. LII, 1892. Il 2 aprile 1451 egli veniva nominato maestro di retorica a Milano con lo stipendio di 600 ducati; cfr. Gabotto, Documenti intorno a Fr. e a G. M. Filelfo ne La Letteratura, 1890, n. 13. Manoscritti della Sforziade (cfr. p. 525, n. 1) trovansi cit. presso il Porro, Catalogo dei codd. mss. della Trivulziana, nella Biblioteca stor. ital., vol. II, Torino, 1884, p. 345; i primi quattro canti furono presi in esame, di su un cod. laurenziano, da A. Novara, Un poema del Quattrocento, Carmagnola, 1879. La lett. del Filelfo al Bessarione (cfr. n. 2) anche presso il Klette, Beiträge, III, p. 138. — Le sue relazioni col Gonzaga (cfr. p. 527) sono

esposte diffusamente in Luzio e Renier, I Filelfo, etc., p. 161 sgg. Altre prove del suo sistema di accattonaggio in Gabotto, o. c., doc. III e VI.

529 sg. Una diligente rassegna del libro di G. FAVRE su G. M. Filelfo, con giunte e buone osservazioni, scrisse C. Monzani nell'Archivio stor. italiano, N. S., t. IX, P. I, p. 105 sgg.; per la bibliografia più recente v. Zannoni, in Rendic. dei Lincei, S. V, vol. III, p. 571; cfr. anche Luzio-Renier, o. c., cap. IV. Copiose notizie, documenti e poesie del minore Filelfo inseri il GABOTTO nel suo Contrib. alla storia d. Uman. ligure, p. 71 sgg., 219 sgg. Del suo poema Felsineis, in lode di Bologna, rese conto F. FLAMINI nel Giorn. stor. d. lett. it., XVIII, 1891, p. 329 sg., avendo trovato l'unico testo a penna, già conosciuto e descritto dal Bandini. Lo stesso Flamini pubblicò un lungo capitolo volgare in lode di Guglielmo di Monferrato, e diede notizia di un poema allegorico latino: Versi inediti di G. M. Filelfo, Livorno, 1892 (per Nozze). Di un altro poema di G. Mario, la Martiados, discorre ampiamente lo Zannoni, nei Rendiconti dei Lincei, S. V, III, 8-9; intorno alla Cosmiade e alla Laurenziade, due componimenti poetici in lode dei Medici, cfr. Giunte a p. 863.

Riguardo al giudizio del Voigt (p. 580) sulla fama del minore Filelfo, converrà ricordare che Francesco sopravvisse non pochi anni al figlio, e che la sua produzione letteraria continua anche dopo la morte di Gian Mario. La sua lettera a quest'ultimo, del 7 ottobre, 1440, quelle al Gaza del 19 ottobre 1440 e all'Argiropulo del 18 aprile 1441 (cfr. n. 1), sono stampate in Klette, Beiträge, III, pp. 109, 110, 115.

583, nota. Intorno a Francesco Prendilacqua, scolaro di Vittorino, v. Antognoni, Appunti e notizie su F. P., Imola, 1889, p. 39.

584. L'anno della chiamata di Vittorino da Feltre è il 1423, come si rileva dalle lettere di Vittorino alla marchesa Paola Gonzaga pubbl. da A. Luzio nell'Arch. veneto, t. XXXVI, 1888, p. 329. Per i rapporti dei Gonzaga con l'umanesimo v. Luzio-Renier, I Filelfo etc., cap. I.

535. Per la « Casa Giocosa » di Vittorino, v. E. PAGLIA, in Arch. stor. lomb., vol. XI, 1884, p. 150.

536. Il Trapezunzio dedicò a Vittorino anche un trattato de generibus dicendi (cfr. n. 3) che conservasi in un cod. vaticano; Sabbadini, in Giorn. stor. d. lett. it., XVIII, 1891, p. 232.

Intorno alla biblioteca dei Gonzaga, specialmente a tempo del marchese Lodovico, v. Luzio-Renier, o. c., p. 152 sgg.

542. Sul poemetto di Gianlucido Gonzaga, ammirato dal Traversari e dal Cesarini, su' suoi studi e le sue collezioni v. Luzio-Renier, I Filelfo etc., p. 124; cfr. anche B. Feliciangeli, in Giorn. stor. d. lett. it., vol. XXIII, 1894, p. 32.

548. Sulla medaglia di Vittorino incisa dal Pisanello cfr. T. FRIED-

LAENDER, Die ital. Schaumünzen des 15en Iahrhunderts, in Iahrbuch der Kön. Preuss. Kunstsammlungen, I, 1880, p. 92, 101.

545. Donato degli Albanzani trovavasi fin dal 1881 a Ferrara, nella cancelleria ducale; quindi, due anni prima della nascita di Niccolò III d'Este. La sua risposta alla lettera gratulatoria del Salutati (cfr. n. 2) è stampata nel Propugnatore, N. S., vol. I, P. II, 1888, p. 329. L'Albanzani successe nell'ufficio di referendario a Bartolommeo de la Mella prima della morte di quest'ultimo, perché Bartolomeo ricompare come referendario in documenti del 1403; Donato fece testamento l'8 Marzo 1411 (cfr. n. 3). Novati, D. degli Albanzani alla corte Estense, in Arch. stor. it., S. V, vol. VI, 1890, p. 368 sgg., e in Epist. di C. Salutati, III, p. 323.

547 sgg. A Ferrara giunse Guarino nell'aprile 1429. Il suo insegnamento all'università comincia solo nel maggio 1436: negli anni precedenti si occupò esclusivamente della educazione di Leonello d'Este (cfr. p. 548 sg.). Sull'attività e sui meriti di Guarino come scrittore e come educatore vedasi il libro di R. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese, Catania, 1896, che dà notizie sicure anche sulla sua vita. Delle sue poesie, alcune delle quali son pubblicate nell'Appendice, il S. dà un elenco alfabetico: quelle note finora sono 28, senza contare gli epigrammi inseriti nelle lettere (cfr. p. 459, n. 4).

Per il suo insegnamento nelle città venete (p. 548) e per il suo epistolario v. Giunte a pp. 428, 427 sgg., e vol. II, p. 426.

Notizie dei tredici figli di Guarino (cfr. p. 555) presso il Sabbadini, Guar. Ver. e il suo epistolario, p. 84 sg. Quando egli mori, non aveva compiuti 87 anni (cfr. p. 556), secondo il Sabbadini (La scuola etc., p. 2), che assegna la sua nascita al 1377.

556 sgg. La biografia di Giovanni Aurispa fu scritta, con la scorta dei documenti, da R. Sabbadini (Noto, 1891). Il libro del S. sollevò una polemica, svoltasi nei seguenti scritti: G. Salvo Cozzo, in Giorn. stor. d. lett. it., XVIII, 1891, p. 303 e in Archivio stor. sicil., XVII, 1892; SABBADINI, in Giorn. stor. cit., XIX, 1892, p. 352 e Polemica Umanistica, Catania 1893; G. A. CESAREO, in Natura ed Arte, vol. I, 1892, p. 958 sgg. Delle diverse date proposte per la sua nascita e per la sua morte, pare la più probabile, per la nascita, il 17 dic. 1874, congettura del Cesareo, o. c., p, 959. Per la data della morte, il Salvo-Cozzo (l. c.) propone gli ultimi del maggio 1460, il Cesareo (l. c.) gli stessi giorni del 1459. Della sua giovinezza si sa soltanto che fu cantore nella Collegiata di Noto, sua patria: non pare però ch'egli abbracciasse lo stato ecclesiastico prima del 1430; Sabbadini, o. c., p. 148 sgg. (cfr. p. 557). A Ferrara egli andò agli ultimi del 1427; di lui come maestro di Meliaduse d'Este (cfr. p. 556 n. 2), figlio del marchese Niccolò III e di Caterina di Taddeo (Litta, Fam. cel., 8°, t. XI), che fu poi protonotario apostolico, parla il ManCINI, L. Valla, p. 8, n. 2 e p. 86, n. 83; cfr. anche Sabbadini, o. c., p. 68, e in Giorn. ligustico, XVII, p. 128. Sull'insegnamento dato al Valla in Roma dall'Aurispa (cfr. p. 557) v. Sabbadini, Cronologia di L. Valla, pag. 53.

556 n. 4 e 557 n. 7. La nota va corretta cosi: Marini, Archiatri pontifici, vol. II, p. 193.

558. Le sette poesie elegiache dell'Aurispa sono stampate nei Carmina ill. poetar. ital., t. I, p. 489; pochi altri versi di lui pubblicò il Sabbadini, Biogr. doc. di G. Aurispa, pp. 10, 141, 156, 191. A questa scarsa produttività poetica dell'A. pare alludesse anche il Filelfo con le parole della Satira dec. I, hec. 5: placidis Aurispa Camoenis deditus (Voigt-Lehnerdt, I, 559 n. 1).

559 nota. Un inventario dei libri dell'Aurispa, fatto dopo la sua morte, presso il Sabbadini, Biografia cit., p. 62 sg.

560 sgg. Sul rinascimento degli studi a Ferrara, sull'educazione e sulla corte letteraria di Leonello d'Este v. Carducci, Delle poesie lat. di Lod. Ariosto, Bologna, 1875, cap. III; A. Cappelli, Niccolò di Lionello d'Este, negli Atti della Deputaz. di S. P. per le provincie moden. e parmensi, vol. V, 1871, p. 415 sgg.

564. Il Cod. Strozz. 1439 della Nazionale di Firenze contiene (a c. 25 sgg.) una lezione sopra Plauto e Terenzio tenuta in gymnasio (ferrariensi?) da Benedetto Bersa, venetus, e dedicata a mess. Agnolo Acciaiuoli (s. data). — Una lettera di G. Toscanella pubblicata dal Sabbadini (in Giornale ligust., vol. XVIII, p. 125 n. 3) dimostra che il Gaza si trovava a Ferrara fin dal 31 aprile 1444. Le lettere dell'Aliotto citate dal Voigt (cfr. n. 3) attestano solamente ch'egli insegnava in quella città ancora nel 1448.

566. Un vivo ritratto del carattere e dell'attività di Lodovico Carbone ci dà il Carducci, Delle poesie lat. di L. Ariosto, p. 49 sgg. Ivi pure notizie di versi ined. di lui. Di un suo poemetto per la morte del figlio di Iacopo Ant. Marcello, e di una sua traduzione dell'elegia greca scritta per la stessa occasione da Fr. Filelfo, parla JACOPO MORELLI, Notizie delle opere di disegno etc. Bassano, 1800, p. 201 sgg. Una delle sue innumerevoli orazioni (cfr. vol. II, p. 433), recitata davanti alla Signoria di Firenze nel 1473, trovasi nell'Archivio di Stato di Firenze (Signori. Carte di Corredo, n. 8). Un'altra, tenuta per l'inaugurazione dello Studio di Rovigo, trasportato colà da Ferrara per la peste nel 1463, trovasi ms. nella Bibl. Com. di Ferrara; Dom. VITALIANI, Della vita e delle opere di Niccolò Leoniceno, Verona, 1892, p. 73. Per l'orazione in morte di Guarino Veronese (cfr. p. 547, n. 2) e per la sua edizione dell'Epistolario di Plinio v. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guar. Ver., pp. 25, 113, 114. Un epigramma del Carbone in lode dell'Aurispa fu pubblicato da G. Salvo-Cozzo nel Giorn. stor. d. lett. it., XVIII, 1891, pag. 310. Di alcuni suoi scritti in volgare diede notizia G. B. VerMIGLIOLI nel Giornale Arcadico del 1828; cfr. anche il Nuovo giornale dei letter. d'Italia, t. XVII, p. 1 sg. e t. XX, p. 385 sg.

568, n. 4. Autore del palazzo ducale d'Urbino è ritenuto oggi da tutti Luciano di Laurana. Baccio Pontelli e Francesco di Giorgio Martini condussero a termine l'opera sotto il duca Guidobaldo. Cfr. Müntz, L'età aurea dell'arte italiana, Milano 1895, p. 214.

570. Sul poema « Feltria » del Porcellio v. Zannoni, in *Rendic. dei Lincei* (Classe di scienze morali etc.) S. V, vol. IV, p. 104 sgg., e Schmarsow, *Melozzo da Forli*, Berlin, 1886, p. 75-81. Cfr. Giunte a p. 585.

571. Il carme esortatorio del Loschi, di cui parla il Voigt, è diretto ad Andrea Malatesta da Cesena, non al signore di Rimini; cfr. B. Feliciangeli, Notizie s. la vita e gli scritti di Costanza Varano Sforza, in Giorn. stor. d. lett. it., XXIII, 1894, p. 14, n. 1.

578. Che Carlo Malatesta abbia in realtà fatto distruggere, o almeno rimuovere dal suo luogo una statua di Virgilio non pare ormai da porsi in dubbio; cfr. Novati, Epistolario di C. S., III, p. 285 sg. Il Novati giudica di poco momento gli argomenti del Voigt per non credervi; p. es., quello della testimonianza di Ciriaco (p. 574 n. 8) non ha valore, perché altri simulacri del poeta esistevano in quel tempo a Mantova. L'invettiva del Vergerio contro il Malatesta è stampata anche nelle sue Epistolae, ed. Combi, p. 118 sgg.

579. Tommaso Seneca da Camerino, talvolta confuso coll'umanista suo contemporaneo e compaesano Tommaso Pontano, nacque verso il 1401; nel 1421 insegnava ad Ancona, nel 1430 a Pavia. In quest'anno pare ottenesse anche un posto presso il Visconti a Milano; però nel 1431 lo troviamo già insegnante a Bologna, dove ricompare dal 1458 al 1462. Cfr. Sabbadini, in Giorn. stor. d. lett. it., XVIII, 1890, p. 224 sgg.

585 sg. La lettera del Basini a Roberto Orsi, in cui descrive la sua contesa col Porcelli, è del 27 ottobre 1455; cfr. Gabotto, in Riv. stor. it., vol. VIII, p. 308. Il Gabotto (l. c., pp. 308, 309) sostiene che il Porcelli non perdette il favore del Malatesta, nè il Filelfo cercò di raccomandarlo.

Intorno ai rapporti del P. con Federigo d'Urbino, v. G. Zannoni, P. Pandoni e i Montefeltro, in Rendic. dei Lincei (Classe di scienze morali etc.), S. V, vol. IV, p. 104 sgg. Al principio del 1456 gli fu affidata da Federigo un'ambasceria allo Sforza, e d'allora non fece più ritorno a Rimini (cfr. p. 585, n. 1). L'orazione tenuta da lui in quell'occasione a Milano è notata dal Tafuri, Istoria d. scrittori nel Regno di Napoli, Ibid. 1744 sg., t. II, P. I, p. 31; cfr. Gabotto, Il Porcellio a Milano, in Bibliot. d. scuole ital., vol. III, 1890, p. 9. Ad istanza del Filelfo gli venne poi assegnata a Milano una pensione. Gabotto, l. c., p. 11; cfr. anche la lett. del Filelfo al Gaza (22 giugno 1456) in Klette, Beiträge, III, p. 129.

Nel 1465 (ottobre) troviamo nuovamente il P. a Napoli, professore nello Studio allora riaperto da Ferdinando I, con lo stipendio di 20 ducati al mese, fino al luglio 1466. Negli anni seguenti non riappare fra i lettori di quella università. Cfr. Cannavale, Lo studio di Napoli, nei Documenti.

586. Il Tonini, La cultura, etc. in Rimini, I, p. 180, reca la notizia che il Perleone scrisse, ad istanza del Filelfo, un Commentario dei fatti del Sig. Malatesta; ma non dice donde abbia ricavata questa notizia. Sulla vita e gli scritti del Perleone, di Roberto Valturio (cfr. p. 577), e in generale sulla corte letteraria di Sigismondo Malatesta si vedano i cap. I-V del vol. I dell'opera cit. di Carlo Tonini.

588 n. 3. Intorno alla traduzione di Falaride dedicata da Fraucesco Griffolini d'Arezzo a Malatesta Novello (forse prima del 1447), e alla diatriba suscitata da questa versione, v. Mancini, Francesco Griffolini, p. 17 sgg.

589. Parlando dell'educazione di Costanza Varane, il Voigt confonde costei colla figlia Battista Sforza, che fu allevata presso lo zio Francesco a Milano (cfr. p. 521). Costanza nacque nel 1426, e mori certamente il 13 luglio 1447, secondo il Feliciangeli (o. c., p. 48, nota), al cui diligente lavoro rimandiamo per le notizie su la vita e gli scritti della Varano, qui accennati.

## GIUNTE E CORREZIONI

## AL VOLUME SECONDO

- Pag. 8, n. 2. Varie lettere del Salutati a Francesco Bruni, degli anni 1867-1877, si trovano nell' Epistolario di C. Salutati, ed. Novati, vol. I, p. 42, 45,46, 58, 188, 263. La lettera del 14 apr. 1880 ibid., p. 342. Il Novati illustra quivi i rapporti di Coluccio col padre di Leonardo Aretino.
- 9, nota. Poggio Bracciolini ottenne la scrittoria nella Curia papale verso il principio del 1404. Infatti, la lettera del Salutati, in cui si rallegra con Poggio del posto ch'egli occupa presso il card. di Bari, è del 23 dic. 1403, e quella in cui ringrazia Francesco da Montepulciano di aver procurato all'amico la scrittoria, del 9 febb. 1404; cfr. Schmidt, Gian Francesco Poggio Bracciolini, p. 15. A ciò non contradice la data della lettera di Maso degli Albizzi citata dal Voigt. Il Novati, Epistolario di C. S., III, p. 653 sg. aggiunge che la partenza di Poggio da Firenze e la sua ammissione in casa del card. Maramaldo avvennero forse nel novembre del 1403, e la nomina a scrittore apostolico certamente ne' primi del febbraio 1404.
- 22. Dei fatti mal noti della vita di lacopo Angeli da Scarperia scrisse con miglior profitto degli altri il Mehus, L. Dathi canon. Flor. epistolae XXXIII, Florentiae 1743, pp. LXXIII sg. L'Angeli nacque verso il 1360 in Scarperia di Mugello; nel 1400 aveva compiuta la traduz. da Plutarco della Vita di M. Bruto; Novati, Epist. di C. S., vol. III, pp. 129, 131.
- 23 n. 2. Del poeta Benedetto da Piglio possediamo la prefazione ad una interpretazione di Lucano, pubblicata nel Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, vol. XII, 1887, p. 607.
- 24 n. 1. Come dottore di leggi compare Agapte Cenci anche in documenti del 1450, nel *Registro* della città di Lipsia pubblicato dal Posern-Klette, n<sup>1</sup>. 267, 278. L'anno della sua morte (ottobre 1464) presso il Pastor, *Storia dei Papi*, II, p. 334 sg.
- 30 sg. Si avverta che la n. 4 della pag. 80 va riferita alle linee 27-30 della stessa pagina; al richiamo 4 corrisponde invece la n. 1

della pag. 81; al richiamo <sup>1</sup> di questa pagina si riferisce la nota seguente: « Le opere di Domenico da Capranica sono citate dal Bo« NAMICI, De clar. pontif. epist. scriptor, p. 139, 140. Un altro scritto
« di lui presso il Bandini, Catal. codd. latt. bibl. Laurent., t. III,
p. 637 ». — Sulla passione di Pietro Barbo (papa Paolo II) per lo
sfarzo e le gemme antiche (cfr. p. 30) v. Pastor, Storia dei papi,
vol. II, p. 330 sg. — Il discorso di Basilea del card. Landriani (cfr.
p. 81) si trova anche pr. il Mazzatinti, Inventari dei mss. delle
bibl. d'Italia, vol. I, Torino, 1887, p. 66.

- 84. Lo scritto di Gregorio Correr al giovane certosino è stampato in Contareni, Anecdota Veneta, t. I, Ven. 1757, p. 24. Notizie sul dotto patrizio veneziano pr. il Minoia, La vita di M. Vegio, p. 82.
- 85. Cariche pubbliche ottenne il Biondo dalla repubblica veneta, ma non in Venezia, per quanto si sa. Egli segui il Barbaro a Vicenza nel 1425, quando questi assunse la Pretura in quella città, e negli anni seguenti lo troviamo come segretario del podestà veneziano a Padova e a Brescia, come risulta dalle lettere pubblicate dal Sabbadini nella Vierteljahrsschrift f. Kultur und Liter. der Renaissance, vol. I, 1886, p. 504 sgg.
- 88 n. 2. La lettera di Francesco Barbaro, in cui troviamo per la prima volta nominato suo nipote Ermolao come Protonotario, è del 15 luglio 1434, pubbl. dal Sabbadini, Centotrenta lett. ined. di F. Barbaro, n.º 14.
- 89. Oltre ad un'opera teologica di Piere del Monte, dedicata a Niccolò V, si attribuisce a lui un trattato sull'origine del papato, del concilio generale e dell'impero in un cod. di Lucca; cfr. Pastor, Storia dei papi, I, p 302 sg. Copiose notizie sulla vita di questo prelato, con un suo scritto inedito, trovansi nell'opuscolo di I. Ca-RINI, Sull'arresto e sulla morte del conte di Carmagnola, estr. dal periodico «Il Muratori, » Roma 1893. — Il libro di Andrea Fiocco sugli antichi sacerdoti e sulle magistrature (cfr. n. 2) è attribuito al Fenestrella anche in un cod. presso il Valentinelli, Bibbl. ms. ad S. Marci Venet., t. III, p. 47, e in uno vaticano cit. da H. Jordan nell'Hermes, vol. III, 1869, p. 427. — Col titolo di segretario papale trovasi designato il Marsuppini per la prima volta (cfr. n. 3) in un doc. del 6 aprile 1441 presso ZIPPEL, N. Niccoli, p. 101; egli conservò questa dignità sino alla morte (1453), come appare da una lettera di lui del 9 dic. 1452, in Giorn. stor. d. lett. it., XVII, 1891, p. 216.
- 89 sgg. Della vita e degli scritti di Maffeo Vegio possediamo un'accurata trattazione, desunta dalle sue opere (che furono stampate anche a Lodi nel 1673, cfr. n. 1) dal dott. Mario Minoia, La vita di M. V. umanista lodigiano, Lodi, 1876. Il Vegio nacque nel 1407, non l'anno precedente come ritenne lo Janning. Passò da Milano a Pavia per attendervi allo studio delle leggi; Minoia, o. c., p. 4, 11.

L'invettiva in versi pieni di oscenità contro il Panormita, alla quale allude il Voigt (p. 40), è opera, anziché del Vegio, di Antonio da Rho (cfr. vol. I, p. 479); Minoia cit., p. 89. — Oltre ai Rusticalia (p. 41) scrisse il Vegio altre poesie campestri, tra il 1423 e il '31. e tutte sono note dai mss. ed esaminate dal Minoia, cap. VII. Egli trovavasi nella curia papale sotto Eugenio IV già nel 1436, ma non certamente sotto Martino V; Minoia, p. 58 sg. - Il suo dialogo De felicitate et miseria (cfr. p. 43, n. 2) trovasi stampato in Vegii Opera, Lodi, 1673, I, p. 191, e in Luciani opera e greco... per Iacobum Micyllum... translata, Francoforti, 1538, f. 339, sotto lo pseudon. Palinurus. Il Sassi ne ricorda pure un'edizione milanese del 1497 (Hist. typolit. mediol., p. 337), e una di Basilea, senza data, ne cita il Molinier, Catalogue des mss. de la bibl. Mazarine, t. III, Paris 1890, 221; cfr. Voigt-Lehnerdt, II, p. 42. — Per la sua opera sulla Basilica di San Pietro, che segna il principio della letteratura archeologica cristiana, vedi, oltre al Minoia (o. c., cap. VI), il PASTOR Storia dei papi, I, p. 385 sg. Sulla parte da lui avuta nell'onorare il sepoloro di Santa Monica, sul suo ritiro nell'ordine degli Agostiniani e sulla sua morte (cfr. p. 42) v. Minoia, p. 91 sg.

- 48. Su Benvenuto Rambaldi abbiamo la monografia del Rossi-Casa, Di Maestro Benvenuto da Imola, Pergola, 1889, cfr. Novati in Giorn. stor. d. lett. it., XVII, 1891, p. 88. Varie lettere del Salutati a Pellegrino Zambeccari (cfr. n. 8) trovansi nell'Epistolario di C. S., ed. Novati, vol. II.
- 49 sgg. Per l'insegnamento dell'Aurispa a Bologna cfr. Giunte al vol. I, p. 845. La congettura di N. Maurolico (in Arch. stor. sicil., vol. XX, 1895, p. 104, 121, 152), che i due Johannes de Noto, i quali lessero in quella Università negli anni 1898-99 e 1417, sieno da identificarsi con l'Aurispa, non regge; cfr. V. Casagrandi-Orsini, negli Atti d. Accademia etc. di Acireale, vol. VII, Acireale 1895, p. 87 sgg. Guarino Veronese ebbe dai Bolognesi l'offerta di una cattedra nel nov. 1424 (cfr. p. 50); ma non vi andò. Sabbadini, La Scuola etc. di G. V., p. 22.
- 51. La seconda condotta del Filelfo all'università di Bologna cade nell'anno 1438, non 1439: al principio di quest'anno egli era già ai servigi dello Sforza. La terza volta egli fu condotto a Bologna per l'anno scolastico 1471-72, ma non assunse l'insegnamento ne vi andò mai, come dimostrò, contro il Malagola (A. Urceo, p. 56), F. Gabotto, in Archivio stor. it., S. V, vol. IV, p. 53 sgg.
- 54. L'anno della nascita di Niccolò V è il 1897, secondo il suo epitaffio pubbl. da G. Sforza, La patria, la famiglia e la giovinezza di papa Niccolò V, negli Atti della R. Accademia Lucchese, t. XXIII, 1984, p. 254; cfr. p. 292.
- 56 n. 1. Il Voigt chiama erronea la lezione in Francia, secondo l'ediz. Mai delle Vite di Vespasiano, accettando invece quella in

Ferrara dell'ediz. Muratori. Giova però notare, che anche la recente edizione del Frati, esemplata sul cod. bolognese che appartenne allo stesso Vespasiano e porta correzioni di sua mano, mantiene la lezione in Francia, dove avrebbe ottenuto l'arcidiaconato il Parentucelli.

66 n. 1. Sull'autore della medaglia di Niccolò V abbiamo la monografia di Friedlaender e Guasti, Andrea Guazzalotti, scultore pratense, Prato, 1862. Lo scritto pubblicato dal Friedlander a Berlino, 1857, fu nuovamente stampato con aggiunte nello Jahrbuch der Köngl. Preuss. Kunstsammlungen, vol. II, 1881, p. 225 sgg. Si avverta che il Müntz (Hist. de l'art. pend. la Renaiss., vol. I, Paris, 1889, p. 687) ritiene che il magistrale ritratto del pontefice sia stato eseguito dopo la sua morte (1455), perché in allora il Guazzalotti non aveva che vent'anni.

67 sgg. Ritornato, dal suo lungo viaggio fuori d'Italia, a Roma nel 1431. Stefano Porcari non vi si trattenne lungamente, poiché il 25 giugno 1432 veniva eletto da Eugenio IV podestà di Bologna, la quale carica egli tenne per un anno intero. Dopo un soggiorno di più mesi nel convento di Soci in Casentino, passò a Siena dove si trattenne, con l'ufficio di podestà, e quindi di Esecutore di giustizia. dal giugno 1434 al luglio 1435 (cfr. p. 68); scoppiata nel 1434 la rivoluzione dei Romani contro il papa, il Porcari fu per pochi giorni, alla fine di settembre, a Firenze, dove ebbe con Eugenio IV il colloquio di cui parla il Voigt. Cfr. G. SANESI, Stefano Porcari e la sua congiura, Pistoia 1887, p. 26 sgg. - Il 1º nov. 1435 egli otteneva la potestaria di Orvieto, dove stette fino al principio del 1437; l'opera sua come rettore di quella città è descritta da L. Fumi, Il governo di St. Porcari in Orvieto, in Studi e docum. di storia e di diritto, anno IV, Roma 1883, p. 33 sgg. I seguenti dieci anni della sua vita sono avvolti nell'oscurità; pervenuto Niccolò V al pontificato, trattò generosamente il ribelle e lo creò governatore delle due provincie della Campagna e della Marittima, con sede a Ferentino (secondo un doc. 15 febbr. 1448 pubbl. dal DE Ross, in Revue des questions historiques, fasc. 61, gennaio 1882). Ma tornato Stefano in Roma a cospirare, fu dal papa relegato, verso il 1450, a Bologna, dove rimase circa tre anni; Sanesi, o. c., p. 86. Della congiura del Porcari (cfr. p. 69) si occupò distesamente nel cap. IV, lib. III del vol. I della sua Storia dei papi il Pastor, che poté giovarsi di nuovi documenti, fra cui della Confessione del Porcari stesso; cfr. Sanesi, p. 84 sgg. Ma l'ultima parola del dotto tedesco su questo avvenimento è da cercarsi nella terza edizione, tedesca, del suo libro (Friburgo, 1894) che noi non potemmo consultare. — Sedici orazioni del Porcari furono pubblicate (secondo il cod. veronese menzionato dal Rosmini, cfr. p. 67, n. 2) dal Giuliari sotto il titolo Prose del giovane Buonaccorso da Montemagno, Bologna, 1874; ma esse sono ritenute generalmente opera del Porcari. Un elenco dei numerosi codici che le contengono ci dà il Pastor, Storia cit., vol. I, p. 64.

L'anno della nascita di Stefano, secondo una congettura del Sanesi (o. c., p. 20), cadrebbe circa il 1891.

78. Sui rapporti di Pier da Noceto col papa Niccolò V, v. Minu-Toli, Di alcune opere di belle arti nella Metropolitana di Lucca, negli Atti della R. Accademia Lucchese, t. XXI, 1882, p. 6 sgg.

77 sgg. Anche da Eugenio IV ottenne protezione Leonardo Dati, che ebbe da questo pontefice un posto nella Curia, dove lo troviamo già nel marzo 1446; la dignità di segretario gli fu conferita da Callisto III; Flamini, Leonardo di Piero Dati, in Giorn. stor. d. lett. it., XVI, 1890, p. 22; V. Bossi, Giovanni de' Medici, p. 8, n. 5. Nello scritto del Flamini trovansi copiose notizie sulla vita, gli scritti e le relazioni letterarie di Leonardo; cfr. anche Pastor, Storia dei papi, II, p. 364, 548. Per la data della morte del Dati cfr. Flamini, in Giorn. stor. cit., XXII, 1893, p. 417.

80. La data della nomina del Manetti a segretario papale, conferitagli da Niccolò V, è il 28 luglio 1451, secondo il Pagnotti, in Archivio d. Soc. romana di st. patria, XIV, 1891, p. 413. Alle dimostrazioni di onore tributate da questo pontefice al Manetti, è da aggiungere la nomina a cavaliere ch'egli ottenne nell'anno seguente; cfr. la deliberazione della Signoria di Firenze (22 aprile 1452), nell'Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni, 1452, c. 71. L'invidia destata da questa nuova onorificenza fu, secondo il racconto di Vespasiano (Commentario, p. 77) una delle cause per cui Giannozzo fu ridotto a dover abbandonare la patria.

81 sg. Sulla parte avuta da L. B. Alberti nell'opere edilizie di papa Niccolò, vedasi lo scritto di Denio, Die Bauprojecte Nicolaus V und L. B. Alberti, nel Repertorium f. Kunstwissenschaft, vol. III, 1880, p. 241 sgg.

La traduzione offerta dall'Aurispa al Parentucelli, di cui parla nella lettera al Traversari dell'11 giugno 1425 (non 1424, cfr. n. 3), è la versione del Convivium septem sapientium di Plutarco; cfr. Sabbadini, Vita di G. Aurispa, p. 82. Della sua traduzione di Jerocle (cfr. p. 82 n. 2) si conoscono edizioni a stampa; Hain, Repert. bibliogr., n.º 8545 sgg.

88. Per le traduzioni dal greco di Rinuccio da Castiglione cfr. Hain, Repert., n.º 265, 6194; sui dialoghi di Luciano tradotti da lui vedi lo scritto del Förster, Lucian in der Renaissance, in Archiv f. Litteraturgeschichte, XIV, p. 356; cfr. anche Mazzatinti, Inventari dei Mss. delle bibl. d'Italia, vol. II, p. 157. Un codice ashburn. contiene i Detti aurei di Pitagora, il trattato di Plutarco Quid principem decet, due dialoghi di Platone e due di Luciano, tutte versioni latine di Rinuccio, secondo il Catalogue of the mss. at Ashburn. Place, London, vol. II, nº delenti; il mss. appartiene alla collezione

Barrois, e non trovasi quindi fra quelli posseduti dalla Biblioteca Laurenziana. — Che Niccolò I tenesse in istima anche il Vegio, fu dimostrato da M. Minoia, La vita di M. V., p. 88.

85. Gasparo Biondo fu nominato da Pio II, vivente ancora il padre, notaro della Camera apostolica. Alla morte di Flavio (4 giugno 1463), gli successe nella carica di segretario; da Paolo II poi gli fu affidata la ispezione sui Registri. Anche il pontefice Sisto IV protesse questo, e un altro figlio del Biondo, Francesco. Pastor, Storia dei Papi, II, p. 29, 303, 554. — Qualche notizia sulle peregrinazioni di Flavio (cfr. n. 1) offrono anche le lettere di lui pubbl. da O. Lobeck, nella Zeitschrift f. vergl. Litteraturgesch., N. S., vol. IX, 1898, p. 844, 846.

87 sgg. A Roma si trasferi stabilmente il Valla nel 1448: l'anno precedente trovavasi a Tivoli col re Alfonso di Napoli; Sabbadini, Cronologia del Valla, p. 118 sgg. La lettera a lui del Perotti (cfr. n. 1) in cui si parla della promessa fatta dal papa al Valla di crearlo scrittore apostolico, è pubblicata integralmente dal Sabbadini (o. c., p. 119) con la data 27 ottobre (1448). Con questa lettera viene assegnato l'anno 1448 alla composizione del proemio delle Eleganze, (cfr. p. 88). — Come professore, ma professore privato, compare il Valla in due lettere, dal Sabbadini (p. 121, 125) assegnate all'anno 1449 (cfr. p. 89).

90 sg. Di un viaggio del Tortelli a Firenze nel 1448 dà notizia G. Zannoni, negli Atti dei Lincei, S. IV, vol. VI, 1890 p. 364, 368. A Roma egli trasportò la sua residenza verso la metà del 1445 (cfr. Aliotti, Epistolae, I, p. 141-145): dalle lettere del Valla a lui del 1446, 1447 e 1448 (pubbl. dal Sabbadini, Cronologia di L. V., p. 118 sgg.) appare ch'egli stava presso la Curia anche prima della sua elezione a cubiculario del papa (cfr. p. 91); nel marzo 1450 fu nominato suddiacono; Sabbadini, o. c., p. 127. Più ampie notizie sulla sua vita trovansi presso il Mancini, Vita di L. Valla. p. 178 sgg. Quando si trasferi da Bologna a Roma, il Tortelli fu dapprima ai servigi del card. Antonio Martinez. Alla traduzione dal greco da lui dedicata a Eugenio IV, è da aggiungersi una Omelia del Grisostomo (1450). Il suo trattato de Ortographia fu terminato nell'estate 1458. Mancini, o. c., p. 175, 176.

92. La poesia di Giuseppe Brippi de laudibus S. Alexi fu pubblicata dall' Haase nell' Index lectionum hiem. in Univ. Vratisl., 1861. Altre notizie su' suoi scritti presso il Pastor, Storia dei Papi, I, p. 161, 408. — Il Decembrio passò da Milano a Roma poco prima che lo Sforza facesse il suo solenne ingresso in quella città (21 marzo 1450); infatti è firmata dal Decembrio un' ordinanza della Repubblica Ambrosiana del 19 gennaio 1450; Borsa, P. C. Decembrio, p. 98. Intorno al soggiorno di P. Candido in Roma fino al 1456 v. Borsa, o.

c., cap. V. Dipoi egli fissò la sua dimora, non a Milano, ma a Napoli presso il re Alfonso. Cfr. Giunte al vol. I, p. 498.

108. Sulla traduzione dell'Iliade di Leonzio Pilato, e sugli esemplari d'Omero posseduti dal Petrarca, vedasi il De Nolhac, Pétrarque et l'hum., p. 347 sg. Nell'esemplare dell'Iliade si trovano tracce anche della prima traduzione in prosa fatta da Leonzio per il Petrarca; De Nolhac, p. 358. Un cod. di Stoccarda contiene la versione poetica dell'Odissea di Pilato, anche qui (cfr. n. 3) attribuita erroneamente al Crisolora; cfr. I. RIECKHER, nel Programma del Ginnasio di Heilbronn, 1864. Delle traduzioni omeriche di Leonzio tratta distesamente anche il Wesselofski, nella sua opera sul Boccaccio, vol. II, p. 350 segg.

111 sg. Carlo Zane, non Zeno, è il nome del patrizio e ambasciatore veneto, per esortazione del quale Guarino Veronese passò a Costantinopoli (cfr. vol. I, p. 348, n. 2); v. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 11 sg. — La lettera greca del Filelfo a Guarino (p. 112, n. 1) presso il Klette, Beitrage, p. 117, è del 22 novembre 1451.

113. Pregevoli notizie sui dotti greci intervenuti al Concilio di Firenze trovansi presso l'Uzielli, Paolo Toscanelli, p. 152 sgg.

117. La lettera greca del Filelfo a Gemisto Pletone (pr. Klette, Beiträge, p. 114) ha la data del 1 marzo 1441.

118 sg. Per la vita e le opere di Marsillo Ficino, che fin dal 1456 aveva scritto le *Institutiones platonicae*, cfr. Gaspary, *Storia d. lett. ital.*. II, P. I, p. 150 sg. Sulle origini dell'«accademia platonica» v. anche Zippel, in *Giorn. stor. d. lett. it.*, vol. XXVIII, 1896, p. 102 sg.

124 sgg. Secondo i cronisti bolognesi, il Bessarione giunse a Bologna il 16 marzo 1450; nei cinque anni ch' egli fu Legato in quella città, s'occupò con zelo anche degli affari pubblici e riformò gli statuti del Comune; cfr. Pastor, Storia dei papi, I, p. 312 sg. Sull'attività letteraria di questo cardinale e sulle sue raccolte di codici v. Pastor, o. c., vol. I, p. 234 sg., vol. II, p. 344 sg. L'elenco dei codd. donati a S. Marco di Venezia (cfr. p. 127, n. 4) fu pubblicato, secondo il testo autentico della Marciana, da H. Omont, L'inventaire des mss. grecs et latins donnés a St. Marc de Venise par le card. Bessarion en 1468, Paris, 1894. L'Omont riassume i fatti principali della donazione.

129 sgg. Le vicende della vita di Niccolò Perotti sono riassunte, con nuovi contributi, da Gabotto e Badini Confalonizzi, Vita del Merula, p. 292 sgg. Una breve biografia del Perotti, scritta da anchimo autore del sec. xviii, pubblicò il d.º M. Morici (Pistoia 1896, per Nozze Severini-Morici): offre pregevoli notizie specialm. sulla famiglia dell'umanista. Il Perotti si ritiene nato nel 1430 (non 1420); nella Vita di G. Merula cit. si dice che fu concepito a Sassoferrato, di dove era oriundo, ma vide la luce in Fano. Che Bartolo fosse suo

fere ex matre gentilis afferma egli stesso; Morici, o. c., p. 18. Ritenuto il 1730 come anno della sua nascita (l'anonimo autore della cit. biografia dubita ch'egli sia nato alcuni anni prima), egli stava nel 1448 a Ferrara con Guglielmo Gray, come appare dalla soscrizione di un cod. copiato dal P. « cum xxii aetatis sue annum ageret »: nel cod. sono trascritte anche opere di Guarino; Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 73. Seguendo il suo protettore, passò nel 1449 da Ferrara a Roma; l'anno seguente trovavasi già a Bologna col Bessarione. Sabbadini, Cronologia del Valla, p. 124 sg.; cfr. Gabotto e Badini, o. c., p. 294. — La nomina di segretario papale (cfr. p. 130) l'ottenne soltanto sotto Callisto III; cfr. F. Gabotto, ne La Letteratura, a. 1896, n.º 12. Per il suo soggiorno di più anni, dal 1474 in poi, a Perugia (cfr. p. 131) v. Vermiglioli, Memorie di J. Antiquario, p. 190, 299 sgg.

Su' suoi scritti di metrica (cfr. p. 182) v. le Giunte a p. 871. Alcune poesie del P. si trovano nel Codex Perottinus ms. reg. bibl. Neap. Phaedri fabulas.... et ipsius Perotti carmina continens, digestus et editus a Cataldo Ianellio, Neap., 1809.

183 sgg. La lettera greca a Giorgio Trapezunzio (cfr. n. 1) è del 30 Luglio 1428. Klette, Beiträge, III, p. 99; cfr. Giunte al vol. I, p. 424. — A Venezia, verso il 1434, Giorgio compose la sua Retorica, che gli fruttò la contesa con Guarino (p. 184) illustrata con nuovi doc. dal Sabbadini, in Giorn. stor. d. lett. it., XVIII, p. 284 sgg. Nel giugno 1452 egli fuggi da Roma a Napoli (p. 187), dove si trovava ancora nel 1454. Sabbadini, o. c., p. 241; cfr. G. Castellani, G. da Trebisonda (estr. dal Nuovo Archivio veneto, t. XI, P. I, 1896) p. 12.

139 sgg. Non si può stabilire l'anno della venuta di Teodoro Gaza in Italia: ma è certo ch'egli nel 1438 e nell'anno seguente assistette al Concilio di Ferrara e di Firenze, e vi ebbe parte attiva; egli pure confermò la sua conversione alla fede cattolica con uno scritto sulla processione dello Spirito Santo; LEGRAND, Bibl. hellénique, II, p. 417 sg. Nel 1440 lo troviamo a Pavia, come attestano varie lettere greche del Filelfo indirizzate al Gaza in quell'anno: perciò, se il Filelfo gli scrive il 19 ott. 1440 (lett. greca pr. il Klette, p. 110) chiedendogli notizie di suo figlio Mario ch'era a Bisanzio (cfr. n. 1), deve intendersi che il Tolentinate contava sulle relazioni che il Gaza manteneva in patria (cfr. Klette, Beiträge, III, p. 62); non è quindi necessario supporre, come fa il Voigt, che i due letterati si fossero conosciuti a Costantinopoli. Nella scuola di Vittorino da Feltre pare che Teodoro fosse ricevuto non molto prima del 1443; vi rimase tre anni. Nell'aprile 1444 egli spediva già a Luchino de' Medici qualche saggio di traduzioni dal greco; cfr. KLETTE, o. c., p. 64, e Brandi-LEONE, in Rivista storica ital., anno 1895, p. 620. Nel 1447 lo troviamo a Ferrara: la sua presenza in quella città è attestata anche per l'aprile 1444 da una lettera pubbl. dal Sabbadini nel Giorn. ligustico, vol. XVII, p. 25. — Dopo la morte di Niccolò V (cfr. p. 140) egli passò ben presto, verso la fine del 1455, alla corte del re Alfonso di Napoli; nel 1459 pare ch'egli si trovasse di nuovo a Roma sotto la protezione del Bessarione, che gli procurò poi la piccola badia di Calabria, dove erasi già trasferito nel 1465; Klette, p. 64 sg. La morte del Gaza avvenne sicuramente nel 1475 (cfr. p. 141): lo provano gli epigrammi che in quell'occasione scrisse il Poliziano «XXI aetatis anno»; cfr. Legrand, Bibliogr. héll., I, p. xl. La più compiuta biografia del dotto greco è data dal Klette, Beiträge, III, p. 60 sgg.; sulla sua biblioteca dà ragguagli L. Dorez, nella Revue des bibliothèques, III, fasc. 10-12.

146 n. 1. La lettera cit. del Bessarione al Valla fu pubblicata dal Mancini, Alcune lettere di L. Valla, in Giorn. st. d. lett. it., XXI, 1893, p. 47.

149 n. 1. La risposta di Giorgio Trapezunzio a Poggio trovasi anche pr. il LEGRAND, Cent-dix lettres de F. Filèlfe, p. 317.

151. La cronologia di queste lotte per Platone e Aristotele fu fissata dal Gaspary, in Archiv für Geschichte der Philosophie, vol. III, 1890, p. 50 sgg. Lo scritto del Perotti contro il Trapezunzio (cfr. n. 2) sarà forse lo stesso citato dal Voigt a p. 138, n. 1, il quale, a sua volta, è probabilmente identico con l'Invectiva Nic. Perotti in Georg. Trapezunt., trovata in un cod. vatic. dal Pastor, Storia dei Papi, II, p. 555.

155 n. 4. Il Decembrio tradusse appunto i Commentari di Cesare, e non la Vita di Giulio Cesare di Svetonio. Cfr. Giunte al vol. I, p. 511.

160 sgg. La traduzione del Bruni della Vita di M. Antonio di Plutarco è da ritenersi anteriore alla sua partenza per Roma (1405); cf. Novati, Epistolario di C. S., III, p. 34. La versione d'Aristofane (p. 161, n. 2) menzionata dal Mehus, dev'essere il frammento del Plutos che è notato anche nel Catal. cod. mss. bibl. regiae, P. III, t. IV, p. 270 (Voigt-Lehnerdt, II, p. 165). Per le traduzioni dal Bruni dedicate al Niccoli cfr. Giornale stor. d. lett. it., XXIV, 1894, p. 176. La versione del Fedro (cfr. p. 162) fu compiuta da lui verso il 1423, come ha dimostrato il Sabbadini, Guar. Ver. e gli archetipi di Celso e Plauto, p. 11, n. 8. Lo scritto di Alfonso di Burgos contro la traduz. d'Aristotele di Leonardo è notata nel Catal. codd. mss. bibl. univ. Cracoviensis, Cracoviae 1877-81, p. 713; su questo prelato e dotto spagnuolo, specialmente sui suoi rapporti col Decembrio, cfr. Borsa, P. C. Decembrio, p. 56 sgg., 105. Il Bruni difese poi la sua opera di traduttore con uno scritto de recta interpretatione, di cui da estratti il Worke nei Wiener Studien, vol. XI, 1889, p. 291 sgg., e che si trova anche in un cod. parigino, secondo la Bibliothèque de l'école des chartes, S. V, t. IV, 1863, p. 172.

170 n. S. La traduzione di Platone di Antonio Cassarino trovasi nella Vaticana; cfr. DE NOLHAC, La bibl. de F. Orsini, p. 221. Il Cassarino, nativo di Noto, insegnò a Costantinopoli poco meno di quattr'anni, fra il 1435 e il 1438; e mori, molto probabilmente nel 1447, a Genova durante un tumulto; Sabbadini, Vita di G. Aurispa, p. 171 sgg., e in Giorn. ligustico, vol. XVIII, 1891. Vedi anche, per la polemica del Cassarino con P. C. Decembrio, il Borsa, o. c., p. 113 sg.

172. Alle traduzioni, riduzioni e imitazioni degli autori greci di Guarine Veronese è dedicato il cap. XIV del libro di R. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 124 sgg.; gli autori tradotti da lui sono Luciano, Socrate, Strabone e Plutarco, e varî scrittori cristiani. Intorno alle Vite di Plutarco lavorava fin da quando trovavasi a Costantinopoli, nel 1416 ne aveva già tradotte parecchie (cfr. n. 1); la traduzione di Silla e di Lisandro fu offerta a Leonello d'Este nel 1435: pare che ne abbia tradotte tredici in tutto. Sabbadini, o. c., p. 130 sgg., cfr. p. 285.

173 n. 3. L'orazione funebre di Lisia per gli Ateniesi caduti combattendo contro Corinto, come quella contro Eratostene, furon tradotte dal Filelfo e mandate a Palla Strozzi. Le due lettere dedicatorie sono stampate nelle *Epistole regum* etc., ed. Zetner, pp. 271 e 357. Sono senza data, ma appaiono scritte evidentemente da Firenze verso il 1429.

176. Alcune poesie di Gregorio da Città di Castello si trovano in Publii Gregorii Tiferni poetae clariss. opuscula, Venet. 1498, e nell'Ausonio di Venezia, 1472; cfr. Hain, Repert., n.º 2175. Sulla sua vita scrisse F. Gabotto, Ancora un letterato del quattrocento, Città di Castello, 1890. Parlando di questo lavoro G. Zannoni (in Cultura, vol. XI, 1890, p. 262 sgg.) riporta una notizia biografica del Tifernate, trovata fra le Schede del Mazzuchelli, che darebbe un indirizzo affatto nuovo alle ricerche intorno a questo umanista, se fosse dimostrata l'attendibilità di essa notizia. Ma v'è da dubitarne, mentre vi si afferma, p. e., che Gregorio fu discepolo di Emanuele Crisolora. Secondo l'anonimo biografo, il Tifernate sarebbe nato nel 1420 a Cortona, morto a Venezia dopo varcati i cinquant'anni; vi si parla di numerose traduzioni dal greco fatte da lui.

179 sg. Un cod. parigino contiene i libri XI-XIV di Diodoro tradotti dal Trapezunzio (Catal. codd. mss. bibl. regiae, P. III, t. IV, p. 150). Se anche questi sieno stati tradotti per desiderio del papa, non si sa: nel cod. parigino non v'è dedica (Voigt-Lehnerdt, I, p. 186, n. 1).

P. C. Decembrio parla della sua traduzione di Diodoro in una lettera a Re Alfonso di Napoli del 1451; cfr. Borsa, o. c., p. 96. Egli stesso portò la sua traduzione d'Appiano (cfr. p. 180, n. 3) al re, quando si recò alla corte di lui nel 1456. (Lettera di Alfonso a Fr. Sforza, presso Magenta, I Visconti e gli Sforza etc., I, 473). Egli de-

dicò poi quest'ultima traduzione anche a Niccolò V, come appare dalla *Praefatio in libros Appiani* che leggesi in un'ediz. di Venezia 1477; cfr. Ongania, *L'arte d. stampa nel Rinascim. ital.*, Venezia 1876, vol. I, p. 31.

181 n. 1. Il 15 febbr. 1472 il Filelfo scriveva a Lorenzo il Magnifico promettendogli che avrebbe presto compiuto la traduz. di Appiano; cfr. Fabroni, Vita Laur. Med., II, p. 381, dove invece che « il libro » devesi leggere « l'Appiano », come nell'autografo della lettera nell'Archivio di Stato in Firenze, Carteggio med. av. il pr., f. 27, doc. 104.

La notizia del Bergomate che anche il Tortello abbia tradotto Appiano deriva dall'avere male interpretato un passo corrispondente di Enea Silvio, che nomina il Tortello come traduttore dal greco in generale. Gabotto, in *Rivista stor. ital.*, vol. VIII, 1891, p. 310.

183. Le vicende e le qualità della traduzione di Strabone fatta da Guarino sono esposte dal Sabbadini, La scuola etc. di G. Veronese, p. 126 sgg. Guarino si accinse all'opera nel 1458; nel 1454 attendeva al libro VI; il 18 luglio 1456 usci l'opera intera, come si rileva dalla soscrizione. L'edizione a stampa di Strabone curata dal Bossi, la quale accoglieva solo i dieci primi libri della traduzione di Guarino, usci a Roma nel 1470. Sabbadini, o. c., p. 127.

Di Jacopo Ant. Marcello, mecenate degli umanisti, scrisse G. BENADDUCI, A J. A. Marcello patrizio veneto parte di orazione ed elogio di Fr. Filelfo etc., Tolentino, 1894. Numerosi scritti a lui diretti per la morte del figlio sono registrati da Jacopo Morelli, Notizie delle opere di disegno etc., Bassano, 1800, p. 201 sg.

184. Anche le lettere di Marco Bruto tradusse Rinuccio da Castiglione; cfr. VOIGT-LENNERDT, vol. I, p. 191. Di queste lettere possediamo pure una traduzione del Gaza, in un cod. laurenz.—ashburn. (v. Catalogo dei Codd. Ashb. etc., vol. I, fasc. 3°, Roma 1896), con la data IX kal. mart. 1471.

185. P. C. Decembrio dedicava nel 1441, per consiglio di Alfonso di Burgos, la sua traduz. dei cinque libri dell'Iliade a Giovanni II di Castiglia, assieme alla Vita Homeri e ad alcune questioni e argomenti storici intorno al poema. Nel 1451 egli si offriva al re Alfonso di Napoli come traduttore degli altri libri; cfr. Borsa, P. C. Decembrio, pp. 60, 75, 96; nel 1440 il re Giovanni faceva richiesta al Decembrio della sua traduz. della Politica d'Aristotele. (Borsa, o. c., p. 68). La dedica della Vita Homeri, fatta dal Decembrio a Giov. II (cfr. n. 3), è pubblicata da A. Morel-Fatto, in Romania, vol. XXV, 1896, p. 122 sg.; appare da essa che P. Candido lavorava alla traduzione del de sophista di Platone, per incarico dello stesso re.

186 n. 1. Il Valla dice di aver compiuta la traduzione di quattro libri dell'Iliade in una lettera al Tortello, probabilmente dell'anno 1440, pubbl. nel Giorn. stor. d. lett. it., vol. XXI, 1893, p. 32; cfr.

Sabbadini, Polemica umanistica, Catania 1898, p. 13. Della traduzione completa parla nelle due lettere all'Aurispa (31 dic. 1443) e al card. Landriani (21 genn. 1444); cfr. Sabbadini, Cronologia di L. della Valle, pp. 98-103. — Ai tentativi degli umanisti di dare un Omero latino, va aggiunto quello di Guarino, di cui oggi sono perduti i due saggi di traduzione dall'Iliade e dall'Odissea; anche a lui pare che Niccolò V avesse affidato l'arduo incarico. Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V., p. 124.

187, n. 1. Il passo qui cit. di Filippo Bergomate è un'erronea parafrasi di Enea Silvio, il quale intese parlare di quei personaggi come traduttori del greco in generale; cfr. Gabotto, ne La Letteratura, 1890, nº 12.

190. Questo Francesco d'Arezzo, traduttore di Omero, è Francesco Griffolini, che fu spesso confuso col suo concittadino e contemporaneo Francesco Accolti; G. Mancini, Francesco Griffolini cognominato Fr. Aretino, Firenze, 1890. Le vicende delle sue traduzioni di Omero sono narrate dal Mancini, o. c., p. 38 sgg. La traduzione di Falaride (cfr. vol. I, p. 588 n. 3) è anch'essa opera del Griffolini, non dell'Accolti (Mancini, p. 17 sg., 23 sg.); così pure la versione della Calunnia di Luciano, dedicata a Giov. Tiptoft (cfr. vol. II, p. 250). Ed è parimente il Griffolini quel Francesco Aretino che scrisse degli epitaffi per la tomba del Marsuppini (cfr. vol. I, p. 314 n. 4), per incarico avutone da Cosimo de'Medici nel 1459 (Mancini, p. 39); ma non è provato che sieno opera di lui i tre distici che si leggono nel mausoleo di S. Croce.

La traduzione dell'Iliade del Poliziano fu ristampata, con note, da I. Del Lungo, Prose volgari ined. e poesie latine e greche edite e ined. di Angelo Poliziano, Firenze, 1867, p. 481 sgg. Lo stesso Del Lungo (in Nuova Antologia, 1.º ottobre 1895, p. 385) ci fa sapere che i documenti epistolari concernenti la traduzione del Poliziano vanno dal 1469 a poc'oltre il 1474, cioè dai 15 ai 20 anni della sua età. — Se il Voigt parla qui di collaborazione di Angelo con Carlo Marsuppini, si dovrà intendere non col celebre cancelliere della Repubblica, morto nel 1453, bensi col figlio di lui, intorno al quale cfr. Giunte al vol. I, p. 414.

194. La lettera di Carlo de' Medici sulle scoperte di Enoc d'Ascolt è del 1456 (1455 st. fior.); la data del ritorno dell'Ascolano fu assegnata da V. Rossi (Giov. de' Medici, p. 84) alla fine del 1455 (cfr. la nostra osservazione a p. 255 del vol. I). Il Rossi (o. c., p. 88) dà pure la notizia che Enoc mori sulla fine del 1457.

198. Una lettera di Enoc d'Ascoli a L. B. Alberti, scritta da Röskilde il 6 dic. 1451, trovasi presso il Mancini, Vita di L. B. Alberti, p. 329. Il Breve di Niccolò V, che lo concerne, (cfr. n. 2) fu pubblicato anche da A. Reumont, in Archivio stor. ital., S. III, vol. XX, p. 189.

195 n. 1. La lettera del Perotti a Niccolò V è stampata anche presso Müntz et Fabre, La bibl. du Vatican au XV siècle, p. 113.

196. Per la storia delle biblioteche papali durante il periodo avignonese, vanno ricordate le opere recenti di Faucon, La librairie des papes d'Avignon, Paris, 1886, 2 voll.; Ehrle, Historia bibl. roman. pontificum tum bonifatianae tum avenionensis, t. I, Romae, 1890; e Gottlieb, Ueber mittelalterischen Bibliotheken, Lipsia, 1890. Un inventario della biblioteca di Eugenio IV, anteriore al 1443, è stampato pr. Müntz et Fabre, o. c., p. 9 sg.

198. Il numero dei volumi della biblioteca papale sotto Niccolò V fu in realtà molto inferiore alle cifre tramandate dal Manetti e dagli altri, eccetto S. Antonino: l'inventario del 1455 (pubbl. da Müntz et Fabre, o. c., p. 48 sg., 315 sg.) non dà che 794 codici latini e 358 greci.

199. L'asserzione di Vespasiano, che Callisto III dono « al cardinale ruteno parecchie centinaia di volumi » non è esatta. Il papa diede al card. Isidoro 51 codici « ad usum vitae, postea bibliothecae restituendos », Müntz et Fabre, o. c., p. 839 sg. Ma che questo pontefice abbia fatto sperpero dei libri accumulati dal suo predecessore, sembra ormai fuori di dubbio, malgrado si sia cercato di levare questa macchia dalla memoria di Callisto. Da docum. del tempo risulta anche che questo pontefice voleva vendere addirittura tutta la libreria papale. V. Rossi, Giov. De' Medici, p. 89 sg.

229. L'espressione « sacerdos academiae romanae », attribuita ai seguaci di Pomponio Leto, è interpretata diversamente dal De Rossi, in Bull. di archeol. cristiana, S. V, a. I, 1890, p. 81 sg.

Sulla parte avuta dal Buonaccorsi nella congiura contro Paolo II, e sulla storia di questa congiura cfr. Pastor, Storia dei Papi, vol II, p. 290 sg. Per la biografia del Buonaccorsi v. Uzielli, Paolo Toscanelli, p. 178.

248 n. 2. Le epistolae familiares e le orationes ad principes di Riccardo di Bury, citate dal Baleo per errore, non esistono; di lui abbiamo invece un Formulario per la Cancelleria; cfr. Thomas, o. c., p. XLI. Riccardo mori il 14 (non il 24) aprile 1345.

254 sgg. Intorno ai primordi dell'umanesimo in Germania e ai rapporti fra esso e gli umanisti italiani, va segnalata l'opera del D. Max Hermann, Albrecht von Eyb, und die Frühzeit des deutschen Humanismus, Berlin, 1893. Cfr. la recens. di A. Ferrai nell'Arch. stor. ital., S. V, vol. XIII, p. 163 sgg.

248. Dai docum. pubblicati da M. Borsa (P. C. Decembrio, pp. 63, 146 sg.) si ricava che Tito Livio da Forli fu in relazione con gli umanisti italiani, specialmente col Decembrio, il quale tradusse la sua Vita di Enrico IV. T. Livio si occupò, oltre che di letteratura, di medicina; passò dall'Italia in Inghilterra verso il 1439; nel 1440 fu in Ispagna.

nuovi dati, presso Gabotto E Badini Grula, pp. 26 sgg., 47 sg., 318.

crisse un'importante monografia il ve-FRAKNOI; l'opera, già tradotta in teinig von Ungarn. Freiburg in Breisgau, tare da noi. Lo stesso Fraknòi viene ora 12a del celebre re: i due primi volumi, ggio di politica estera (1458-1490) sono ; cfr. Archivio stor. ital., S. V. t. XIX, Italia (febbr.-aprile 1475) del Corvino, che bileo, dà notizia il Pastor, Storia dei papi. a della sua corte letteraria presso GABOTTO a di G. Merula, p. 318, n. 2.

francese delle Metamorfosi di Ovidio, attriry, è invece opera di Chrestien Legouais de UREAU, in Memoires de l'Institut de France t belles lettres), t. XXX, P. II, 1883, p. 51. Tho-

'a cour des papes, p. 56.

o dell'università di Parigi, che scrisse l'invetrarca, è Jean de Hesdin; cfr. DE NOLHAC, in Ro-1. 1892, p. 598; M. LEHNERDT, in Zeitschrift für verrgeschichte, N. S., vol. VI, 1893, p. 243. — Lo ZARDO rraresi, p. 161) sostiene, contrariamente all'opinione juale segue il Fracassetti, che l'Invettiva del P. connias (cfr. n. 3) appartiene al 1873, non al 1872. porti del Bersuire col Petrarca v. Thomas, Les lettres

apes, p. 59. Ch'egli si chiamava Bersuire, e non iostrato dal Pannier, nella Bibl. de l'école des char-1872, p. 326.

pporti del Decembrio con Giovanni II di Castiglia ). 185; Morel-Fatio, Les Deux Omero castillans, IV, p. 124, 152, e V. Rossi, in Rass. bibl. d. lett. it.,

i Daudin, non Dandin, è il nome del traduttore del duzione fu fatta per ordine di Carlo il Saggio verso versione francese del trattato de remediis utr. forre ignoto, appartiene al principio del sec. XVI; cfr. ices et extraits des mss. de la Bibl. Nationale, t. ', 1891, p. 273. Anche la Commedia di Dante fu trae nel sec. xv da autore anonimo; cfr. Renier, Sulla one francese di Dante, Torino, 1889. provato che l'Oresme sia stato nel 1866 in Avignone, o alla presenza di Urbano V l'allocuzione di cui si MER, Essai sur la vie et les ouvrages de N. C 3, 181.

259 n. 1. L'orazione funebre di Giovanni Ocko per Carlo IV fu stampata recentemente nei Fontes rerum Bohemicarum, t. III, p. 423.

268. I mss. finora conosciuti della Summa cancellariae di Giovanni di Neumarkt (cfr. n. 1) si trovano presso IEAN LULVES, Die Summa cancell. des Ioh. v. Neumarkt, Berlin, 1891.

Non Antonio da Lemaco, ma Antonio da Leniaco è il nome dell'umanista cit. dal Voigt. Cfr. C. CIPOLLA, in Literarischer Anzeiger der steiermärkischen Geschichtsblätter, 1882, p. 127.

264 n. 1. La seconda lettera del Salutati al marchese Iodoco di Moravia è certamente del 21 (non 20) agosto 1397; trovasi nell' Epistolario di C. S., ed. Novati, vol. III, p. 218.

265 nota. Delle due copie della traduzione d'Arriano del Vergerlo, possedute da Tommaso Parentucelli e da Enea Silvio Piccolomini, la prima non è l'esemplare della Vaticana, ma si trova ora nella Bibl. Nazionale di Parigi; cfr. Delisle, Mélanges de Paleogr. et de Bibliogr., Paris, 1880, p. 156. Riguardo alla data della morte di Pier Paolo (cfr. n. 1), essa sarebbe avvenuta, secondo una notizia contenuta in un ms., l'8 luglio 1444; cfr. Epistole di P. P. Vergerio (ed. Combi), p. 188.

275. Si avverta che la n. 1 va riferita a Gregorio Heimburg, non a E. S. Piccolomini.

281. Su Giovanni Hinderbach come poeta, e come imitatore di Enea Silvio nella storia, v. lo scritto di V. Hofmann-Wellenhof, Leben und Schriften des dr. Ioh. Hinderbach, in Zeitschrift des Ferdinandeum, Innsbruck, S. III, vol. XXXVII, 1893, p. 208 sgg. Notizie sulla sua vita (nacque nel 1418 nel distretto di Cassel) fornisce N. Zingerle, in Festgruss.... an die XLII Versammlung deutscher Philologen, Innsbruck, 1893, p. 25 sg.

809 n. 1. Intorno alle numerose edizioni antiche delle opere di Giano Pannonio cfr. la Berliner Philol. Wochenschrift, 1882, p. 306. Due edizioni bolognesi del 1513 e 1522 cita C. Calt, Studi su i Priapea etc., Catania 1894, p. 100, dove parla del valore delle poesie erotiche del Pannonio (cfr. p. 898).

288. Su Niccolò von Well come umanista v. Strauch, Pfalzgräfin Mechtild und ihre literarischen Beziehungen, Tübingen, 1883, p. 14 sgg.

813 sg. Sulla vita, gli studi e le opere varie di Roberto Orsi, poeta riminese alla corte dei Malatesta, v. Tonini, La coltura lette e scientif. in Rimini, p. 188 sgg.

Notizie sulla vita di Galeotto Marzio da Narni recano i documenti pubbl. dal Rawdon-Brown, *Itinerario di Marin Sanudo*, Padova, 1847. I viaggi di Galeotto in Francia, Spagna e Inghilterra, di cui parla il Voigt (p. 814) sono, secondo il Gabotto (*Riv. storica*, VIII, p. 312), un equivoco dei biografi, mentre il Marzio intese parlare di viaggio della propria *fama*, non della *persona*. Uno schizzo biogra-

fico di questo umanista, con nuovi dati, presso Gabotto e Badini Confalonieri, Vita di G. Merula, pp. 26 sgg., 47 sg., 318.

815. Su Mattia Corvino scrisse un'importante monografia il vescovo ungherese Guglielmo Fraknoi; l'opera, già tradotta in tedesco (Mathias Corvinus, König von Ungarn. Freiburg in Breisgau, 1891), non fu potuta consultare da noi. Lo stesso Fraknoi viene ora pubblicando la corrispondenza del celebre re: i due primi volumi, che comprendono il carteggio di politica estera (1458-1490) sono usciti a Budapest, 1898-95; cfr. Archivio stor. ital., S. V, t. XIX, p. 210. Di un viaggio in Italia (febbr.-aprile 1475) del Corvino, che andava a Roma per il giubileo, dà notizia il Pastor, Storia dei papi, II, p. 446. La bibliografia della sua corte letteraria presso Gabotto e B. Confalonieri, Vita di G. Merula, p. 818, n. 2.

323. La traduzione francese delle Metamorfosi di Ovidio, attribuita a Filippo di Vitry, è invece opera di Chrestien Legouais de Saint-More. Cfr. HAUREAU, in Memoires de l'Institut de France (Acad. des inscript. et belles lettres), t. XXX, P. II, 1883, p. 51. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 56.

824. Quell'allievo dell'università di Parigi, che scrisse l'invettiva contro il Petrarca, è Jean de Hesdin; cfr. de Nolhac, in Romania, vol. XXI, 1892, p. 598; M. LEHNERDT, in Zeitschrift für vergleich. Litteraturgeschichte, N. S., vol. VI, 1893, p. 243. — Lo Zardo (Petrarca e i Carraresi, p. 161) sostiene, contrariamente all'opinione del Körting, il quale segue il Fracassetti, che l'Invettiva del P. contra Galli calumnias (cfr. n. 3) appartiene al 1873, non al 1872.

828. Sui rapporti del Bersuire col Petrarca v. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 59. Ch'egli si chiamava Bersuire, e non Bercheur, fu dimostrato dal Pannier, nella Bibl. de l'école des chartes, vol. XXIII, 1872, p. 326.

846. Per i rapporti del Decembrio con Giovanni II di Castiglia v. le Giunte a p. 185; Morel-Fatio, Les Deux Omero castillans, in Romania, XXV, p. 124, 152, e V. Rossi, in Rass. bibl. d. lett. it., I, 1898, p. 282.

829. Ĝiovanni Daudin, non Dandin, è il nome del traduttore del Petrarca. La traduzione fu fatta per ordine di Carlo il Saggio verso il 1878. Un'altra versione francese del trattato de remediis utr. fortunae, di scrittore ignoto, appartiene al principio del sec. XVI; cfr. Delisle, in Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nationale, t. XXXIV, 1.º P.<sup>tie</sup>, 1891, p. 278. Anche la Commedia di Dante fu tradotta in francese nel sec. XV da autore anonimo; cfr. Renier, Sulla più antica versione francese di Dante, Torino, 1889.

880. Non è provato che l'Oresme sia stato nel 1866 in Avignone, e vi abbia tenuto alla presenza di Urbano V l'allocuzione di cui si parla; cfr. Meunier, Essai sur la vie et les ouvrages de N. Oresme, Paris 1857, p. 28, 181.

259 n. 1. L'orazione funebre di Giovanni Ocko per Carlo IV fu stampata recentemente nei Fontes rerum Bohemicarum, t. III, p. 423.

263. I mss. finora conosciuti della Summa cancellariae di Giovanni di Neumarkt (cfr. n. 1) si trovano presso IEAN LULVES, Die Summa cancell. des Ioh. v. Neumarkt, Berlin, 1891.

Non Antonio da Lemaco, ma Antonio da Leniaco è il nome dell'umanista cit. dal Voigt. Cfr. C. Cipolla, in Literarischer Anzeiger der steiermärkischen Geschichtsblätter. 1882, p. 127.

264 n. 1. La seconda lettera del Salutati al marchese Iodoco di Moravia è certamente del 21 (non 20) agosto 1897; trovasi nell' Epistolario di C. S., ed. Novati, vol. III, p. 218.

265 nota. Delle due copie della traduzione d'Arriano del Vergerio, possedute da Tommaso Parentucelli e da Enea Silvio Piccolomini, la prima non è l'esemplare della Vaticana, ma si trova ora nella Bibl. Nazionale di Parigi; cfr. Delisle, Mélanges de Paleogr. et de Bibliogr., Paris, 1880, p. 156. Riguardo alla data della morte di Pier Paolo (cfr. n. 1), essa sarebbe avvenuta, secondo una notizia contenuta in un ms., l'8 luglio 1444; cfr. Epistole di P. P. Vergerio (ed. Combi), p. 188.

275. Si avverta che la n. 1 va riferita a Gregorio Heimburg, non a E. S. Piccolomini.

281. Su Giovanni Hinderbach come poeta, e come imitatore di Enea Silvio nella storia, v. lo scritto di V. Hofmann-Wellenhof, Leben und Schriften des dr. Ioh. Hinderbach, in Zeitschrift des Ferdinandeum, Innsbruck, S. III, vol. XXXVII, 1893, p. 203 sgg. Notizie sulla sua vita (nacque nel 1418 nel distretto di Cassel) fornisce N. Zingerle, in Festgruss.... an die XLII Versammlung deutscher Philologen, Innsbruck, 1898, p. 25 sg.

809 n. 1. Intorno alle numerose edizioni antiche delle opere di Giano Pannonio cfr. la Berliner Philol. Wochenschrift, 1882, p. 306. Due edizioni bolognesi del 1513 e 1522 cita C. Call, Studi su i Priapea etc., Catania 1894, p. 100, dove parla del valore delle poesie erotiche del Pannonio (cfr. p. 898).

288. Su Niccold von Well come umanista v. Strauch, Pfalzgräfin Mechtild und ihre literarischen Beziehungen, Tübingen, 1883, p. 14 sgg.

813 sg. Sulla vita, gli studi e le opere varie di Roberto Orsi, poeta riminese alla corte dei Malatesta, v. Tonini, La coltura lette e scientif. in Rimini, p. 138 sgg.

Notizie sulla vita di Galectto Marzio da Narni recano i documenti pubbl. dal RAWDON-BROWN, Itinerario di Marin Sanudo, Padova, 1847. I viaggi di Galectto in Francia, Spagna e Inghilterra, di cui parla il Voigt (p. 814) sono, secondo il Gabotto (Riv. storica, VIII, p. 812), un equivoco dei biografi, mentre il Marzio intese parlare di viaggio della propria fama, non della persona. Uno schizzo biogra-

fico di questo umanista, con nuovi dati, presso Gabotto e Badini Confalonieri, Vita di G. Merula, pp. 26 sgg., 47 sg., 318.

815. Su Mattia Corvino scrisse un'importante monografia il vescovo ungherese Guglielmo Fraknoi; l'opera, già tradotta in tedesco (Mathias Corvinus, König von Ungarn. Freiburg in Breisgau, 1891), non fu potuta consultare da noi. Lo stesso Fraknoi viene ora pubblicando la corrispondenza del celebre re: i due primi volumi, che comprendono il carteggio di politica estera (1458-1490) sono usciti a Budapest, 1898-95; cfr. Archivio stor. ital., S. V, t. XIX, p. 210. Di un viaggio in Italia (febbr.-aprile 1475) del Corvino, che andava a Roma per il giubileo, dà notizia il Pastor, Storia dei papi, II, p. 446. La bibliografia della sua corte letteraria presso Gabotto e B. Confalonieri, Vita di G. Merula, p. 318, n. 2.

323. La traduzione francese delle Metamorfosi di Ovidio, attribuita a Filippo di Vitry, è invece opera di Chrestien Legouais de Saint-More. Cfr. HAUREAU, in Memoires de l'Institut de France (Acad. des inscript. et belles lettres), t. XXX, P. II, 1883, p. 51. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 56.

824. Quell'allievo dell'università di Parigi, che scrisse l'invettiva contro il Petrarca, è Jean de Hesdin; cfr. de Nolhac, in Romania, vol. XXI, 1892, p. 598; M. LEHNERDT, in Zeitschrift für vergleich. Litteraturgeschichte, N. S., vol. VI, 1898, p. 243. — Lo Zardo (Petrarca e i Carraresi, p. 161) sostiene, contrariamente all'opinione del Körting, il quale segue il Fracassetti, che l'Invettiva del P. contra Galli calumnias (cfr. n. 3) appartiene al 1873, non al 1872.

828. Sui rapporti del Bersuire col Petrarca v. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 59. Ch'egli si chiamava Bersuire, e non Bercheur, fu dimostrato dal Pannier, nella Bibl. de l'école des chartes, vol. XXIII, 1872, p. 326.

846. Per i rapporti del Decembrio con Giovanni II di Castiglia v. le Giunte a p. 185; Morel-Fatio, Les Deux Omero castillans, in Romania, XXV, p. 124, 152, e V. Rossi, in Rass. bibl. d. lett. it., I, 1893, p. 282.

829. Giovanni Daudin, non Dandin, è il nome del traduttore del Petrarca. La traduzione fu fatta per ordine di Carlo il Saggio verso il 1878. Un'altra versione francese del trattato de remediis utr. fortunae, di scrittore ignoto, appartiene al principio del sec. XVI; cfr. Delisle, in Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nationale, t. XXXIV, 1.º P. 1891, p. 278. Anche la Commedia di Dante fu tradotta in francese nel sec. XV da autore anonimo; cfr. Renier, Sulla più antica versione francese di Dante, Torino, 1889.

880. Non è provato che l'Oresme sia stato nel 1866 in Avignone, e vi abbia tenuto alla presenza di Urbano V l'allocuzione di cui si parla; cfr. Meunier, Essai sur la vie et les ouvrages de N. Oresme, Paris 1857, p. 28, 181.

259 n. 1. L'orazione funebre di Giovanni Ocko per Carlo IV fu stampata recentemente nei Fontes rerum Bohemicarum, t. III, p. 423.

268. I mss. finora conosciuti della Summa cancellariae di Giovanni di Neumarkt (cfr. n. 1) si trovano presso Iean Lulves, Die Summa cancell. des Ioh. v. Neumarkt, Berlin, 1891.

Non Antonio da Lemaco, ma Antonio da Leniaco è il nome dell'umanista cit. dal Voigt. Cfr. C. CIPOLLA, in Literarischer Anzeiger der steiermärkischen Geschichtsblätter. 1882, p. 127.

264 n. 1. La seconda lettera del Salutati al marchese Iodoco di Moravia è certamente del 21 (non 20) agosto 1897; trovasi nell' Epistolario di C. S., ed. NOVATI, vol. III, p. 218.

265 nota. Delle due copie della traduzione d'Arriano del Vergerio, possedute da Tommaso Parentucelli e da Enea Silvio Piccolomini, la prima non è l'esemplare della Vaticana, ma si trova ora nella Bibl. Nazionale di Parigi; cfr. Delisle, Mélanges de Paleogr. et de Bibliogr., Paris, 1880, p. 156. Riguardo alla data della morte di Pier Paolo (cfr. n. 1), essa sarebbe avvenuta, secondo una notizia contenuta in un ms., l'8 luglio 1444; cfr. Epistole di P. P. Vergerio (ed. Combi), p. 188.

275. Si avverta che la n. 1 va riferita a Gregorio Heimburg, non a E. S. Piccolomini.

281. Su Giovanni Hinderbach come poeta, e come imitatore di Enea Silvio nella storia, v. lo scritto di V. Hofmann-Wellenhof, Leben und Schriften des dr. Ioh. Hinderbach, in Zeitschrift des Ferdinandeum, Innsbruck, S. III, vol. XXXVII, 1893, p. 203 sgg. Notizie sulla sua vita (nacque nel 1418 nel distretto di Cassel) fornisce N. Zingerle, in Festgruss.... an die XLII Versammlung deutscher Philologen, Innsbruck, 1893, p. 25 sg.

809 n. 1. Intorno alle numerose edizioni antiche delle opere di Giano Pannonio cfr. la Berliner Philol. Wochenschrift, 1882, p. 306. Due edizioni bolognesi del 1513 e 1522 cita C. Calt, Studi su i Priapea etc., Catania 1894, p. 100, dove parla del valore delle poesie erotiche del Pannonio (cfr. p. 898).

288. Su Niccold von Well come umanista v. Strauch, Pfalzgräfin Mechtild und ihre literarischen Beziehungen, Tübingen, 1888, p. 14 sgg.

813 sg. Sulla vita, gli studi e le opere varie di Roberto Orsi, poeta riminese alla corte dei Malatesta, v. Tonini, La coltura lette e scientif. in Rimini, p. 188 sgg.

Notizie sulla vita di Galeotto Marzio da Narni recano i documenti pubbl. dal RAWDON-BROWN, Itinerario di Marin Sanudo, Padova, 1847. I viaggi di Galeotto in Francia, Spagna e Inghilterra, di cui parla il Voigt (p. 814) sono, secondo il Gabotto (Riv. storica, VIII, p. 812), un equivoco dei biografi, mentre il Marzio intese parlare di viaggio della propria fama, non della persona. Uno schizzo biogra-

fico di questo umanista, con nuovi dati, presso Gabotto e Badini Confalonieri, Vita di G. Merula, pp. 26 sgg., 47 sg., 318.

815. Su Mattia Corvino scrisse un'importante monografia il vescovo ungherese Guglielmo Fraknoi; l'opera, già tradotta in tedesco (Mathias Corvinus, König von Ungarn. Freiburg in Breisgau, 1891), non fu potuta consultare da noi. Lo stesso Fraknoi viene ora pubblicando la corrispondenza del celebre re: i due primi volumi, che comprendono il carteggio di politica estera (1458-1490) sono usciti a Budapest, 1898-95; cfr. Archivio stor. ital., S. V, t. XIX, p. 210. Di un viaggio in Italia (febbr.-aprile 1475) del Corvino, che andava a Roma per il giubileo, da notizia il Pastor, Storia dei papi, II, p. 446. La bibliografia della sua corte letteraria presso Gabotto e B. Confalonieri, Vita di G. Merula, p. 318, n. 2.

823. La traduzione francese delle Metamorfosi di Ovidio, attribuita a Filippo di Vitry, è invece opera di Chrestien Legouais de Saint-More. Cfr. HAUREAU, in Memoires de l'Institut de France (Acad. des inscript. et belles lettres), t. XXX, P. II, 1883, p. 51. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 56.

824. Quell'allievo dell'università di Parigi, che scrisse l'invettiva contro il Petrarca, è Jean de Hesdin; cfr. de Nolhac, in Romania, vol. XXI, 1892, p. 598; M. Lehnerdt, in Zeitschrift für vergleich. Litteraturgeschichte, N. S., vol. VI, 1893, p. 243. — Lo Zardo (Petrarca e i Carraresi, p. 161) sostiene, contrariamente all'opinione del Körting, il quale segue il Fracassetti, che l'Invettiva del P. contra Galli calumnias (cfr. n. 3) appartiene al 1873, non al 1872.

828. Sui rapporti del Bersuire col Petrarca v. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 59. Ch'egli si chiamava Bersuire, e non Bercheur, fu dimostrato dal Pannier, nella Bibl. de l'école des chartes, vol. XXIII, 1872, p. 326.

846. Per i rapporti del Decembrio con Giovanni II di Castiglia v. le Giunte a p. 185; Morel-Fatto, Les Deux Omero castillans, in Romania, XXV, p. 124, 152, e V. Rossi, in Rass. bibl. d. lett. it., I, 1898, p. 282.

829. Giovanni Daudin, non Dandin, è il nome del traduttore del Petrarca. La traduzione fu fatta per ordine di Carlo il Saggio verso il 1878. Un'altra versione francese del trattato de remediis utr. fortunae, di scrittore ignoto, appartiene al principio del sec. XVI; cfr. Delisle, in Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nationale, t. XXXIV, 1.º P.<sup>11e</sup>, 1891, p. 273. Anche la Commedia di Dante fu tradotta in francese nel sec. XV da autore anonimo; cfr. Renier, Sulla più antica versione francese di Dante, Torino, 1889.

880. Non è provato che l'Oresme sia stato nel 1866 in Avignone, e vi abbia tenuto alla presenza di Urbano V l'allocuzione di cui si parla; cfr. Meunier, Essai sur la vie et les ouvrages de N. Oresme, Paris 1857, p. 28, 181.

259 n. 1. L'orazione funebre di Giovanni Ocko per Carlo IV fu stampata recentemente nei Fontes rerum Bohemicarum, t. III, p. 423.

268. I mss. finora conosciuti della Summa cancellariae di Giovanni di Neumarkt (cfr. n. 1) si trovano presso IEAN LULVÈS, Die Summa cancell. des Ioh. v. Neumarkt, Berlin, 1891.

Non Antonio da Lemaco, ma Antonio da Leniaco è il nome dell'umanista cit. dal Voigt. Cfr. C. CIPOLLA, in Literarischer Anzeiger der steiermärkischen Geschichtsblätter, 1882, p. 127.

264 n. 1. La seconda lettera del Salutati al marchese Iodoco di Moravia è certamente del 21 (non 20) agosto 1397; trovasi nell' Epistolario di C. S., ed. Novati, vol. III, p. 218.

265 nota. Delle due copie della traduzione d'Arriano del Vergerlo, possedute da Tommaso Parentucelli e da Enea Silvio Piccolomini, la prima non è l'esemplare della Vaticana, ma si trova ora nella Bibl. Nazionale di Parigi; cfr. Delisle, Mélanges de Paleogr. et de Bibliogr., Paris, 1880, p. 156. Riguardo alla data della morte di Pier Paolo (cfr. n. 1), essa sarebbe avvenuta, secondo una notizia contenuta in un ms., l'8 luglio 1444; cfr. Epistole di P. P. Vergerio (ed. Combi), p. 188.

275. Si avverta che la n. 1 va riferita a Gregorio Heimburg, non a E. S. Piccolomini.

281. Su Giovanni Hinderbach come poeta, e come imitatore di Enea Silvio nella storia, v. lo scritto di V. Hofmann-Wellenhof, Leben und Schriften des dr. Ioh. Hinderbach, in Zeitschrift des Ferdinandeum, Innsbruck, S. III, vol. XXXVII, 1893, p. 203 sgg. Notizie sulla sua vita (nacque nel 1418 nel distretto di Cassel) fornisce N. Zingerle, in Festgruss.... an die XLII Versammlung deutscher Philologen, Innsbruck, 1898, p. 25 sg.

809 n. 1. Intorno alle numerose edizioni antiche delle opere di Giano Pannonio cfr. la Berliner Philol. Wochenschrift, 1882, p. 306. Due edizioni bolognesi del 1513 e 1522 cita C. Call, Studi su i Priapea etc., Catania 1894, p. 100, dove parla del valore delle poesie erotiche del Pannonio (cfr. p. 898).

288. Su Niccold von Well come umanista v. Strauch, Pfalzgräfin Mechtild und ihre literarischen Beziehungen, Tübingen, 1888, p. 14 sgg.

818 sg. Sulla vita, gli studi e le opere varie di Roberto Orsi, poeta riminese alla corte dei Malatesta, v. Tonini, La coltura lette e scientif. in Rimini, p. 188 sgg.

Notizie sulla vita di Galectto Marzio da Narni recano i documenti pubbl. dal RAWDON-BROWN, Itinerario di Marin Sanudo, Padova, 1847. I viaggi di Galectto in Francia, Spagna e Inghilterra, di cui parla il Voigt (p. 814) sono, secondo il Gabotto (Riv. storica, VIII, p. 812), un equivoco dei biografi, mentre il Marzio intese parlare di viaggio della propria fama, non della persona. Uno schizzo biogra-

fico di questo umanista, con nuovi dati, presso Gabotto e Badini Confalonieri, Vita di G. Merula, pp. 26 sgg., 47 sg., 318.

815. Su Mattia Corvino scrisse un' importante monografia il vescovo ungherese Guglielmo Fraknoi; l'opera, già tradotta in tedesco (Mathias Corvinus, König von Ungarn. Freiburg in Breisgau, 1891), non fu potuta consultare da noi. Lo stesso Fraknoi viene ora pubblicando la corrispondenza del celebre re: i due primi volumi, che comprendono il carteggio di politica estera (1458-1490) sono usciti a Budapest, 1898-95; cfr. Archivio stor. ital., S. V, t. XIX, p. 210. Di un viaggio in Italia (febbr.-aprile 1475) del Corvino, che andava a Roma per il giubileo, dà notizia il Pastor, Storia dei papi, II, p. 446. La bibliografia della sua corte letteraria presso Gabotto e B. Confalonieri, Vita di G. Merula, p. 318, n. 2.

823. La traduzione francese delle Metamorfosi di Ovidio, attribuita a Filippo di Vitry, è invece opera di Chrestien Legouais de Saint-More. Cfr. HAUREAU, in Memoires de l'Institut de France (Acad. des inscript. et belles lettres), t. XXX, P. II, 1883, p. 51. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 56.

824. Quell'allievo dell'università di Parigi, che scrisse l'invettiva contro il Petrarca, è Jean de Hesdin; cfr. de Nolhac, in Romania, vol. XXI, 1892, p. 598; M. Lehnerdt, in Zeitschrift für vergleich. Litteraturgeschichte, N. S., vol. VI, 1893, p. 243. — Lo Zardo (Petrarca e i Carraresi, p. 161) sostiene, contrariamente all'opinione del Körting, il quale segue il Fracassetti, che l'Invettiva del P. contra Galli calumnias (cfr. n. 8) appartiene al 1873, non al 1872.

828. Sui rapporti del Bersuire col Petrarca v. Thomas, Les lettres à la cour des papes, p. 59. Ch'egli si chiamava Bersuire, e non Bercheur, fu dimostrato dal Pannier, nella Bibl. de l'école des chartes, vol. XXIII, 1872, p. 326.

**346.** Per i rapporti del Decembrio con Giovanni II di Castiglia v. le Giunte a p. 185; Morel-Fatio, Les Deux Omero castillans, in Romania, XXV, p. 124, 152, e V. Rossi, in Rass. bibl. d. lett. it., I, 1893, p. 282.

829. Giovanni Daudin, non Dandin, è il nome del traduttore del Petrarca. La traduzione fu fatta per ordine di Carlo il Saggio verso il 1878. Un'altra versione francese del trattato de remediis utr. fortunae, di scrittore ignoto, appartiene al principio del sec. XVI; cfr. DELISLE, in Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nationale, t. XXXIV, 1.º P.<sup>11e</sup>, 1891, p. 278. Anche la Commedia di Dante fu tradotta in francese nel sec. XV da autore anonimo; cfr. RENIER, Sulla più antica versione francese di Dante, Torino, 1889.

**380.** Non è provato che l'Oresme sia stato nel 1866 in Avignone, e vi abbia tenuto alla presenza di Urbano V l'allocuzione di cui si parla; cfr. MEUNIER, Essai sur la vie et les ouvrages de N. Oresme, Paris 1857, p. 28, 181.

336 n. 2. La lettera del Salutati a Giovanni di Montreuil è, secondo ogni probabilità, del 1895; si legge nell' *Epistolario di C. S.*, ed. Novati, vol. III, p. 71.

345, Dallo scritto di A. Gabotto, Ancora un letterato del Quattrocento, Città di Castello, 1890, p. 15 sg., appare che il Tifernate nel 1456 era ancora in Italia, ma che insegnava a Parigi già nell'inverno 1456-57.

367. Sugli studi ertografici degli umanisti, e in particolare sugli scritti d'ortografia di Guarino, vedasi il cap. VI del Sabbadini, La scuola e gli studi di G. V. Riguardo al trattato del Barzizza sui Dittonghi, esso non è che il terzo libro della sua Orthographia, come appare dall'esordio di quel trattato nel cod. 7553 della Bibl. Naz. di Parigi, f. 38; cfr. Voigt-Lehnerdt, II, p. 375, n. 3. Il Sabbadini (o. c., p. 40) reca la notizia che anche Vittorino da Feltre, di cui finora non possedevansi che poche letterine (cfr. Giunte al vol. I, p. 534), scrisse un'Ortografia, che si conserva nel cod. 1291 della Bibl. Univ. di Padova.

368. Per gli studi grammaticali degli umanisti, per le diverse scuole di grammatica, e specialmente per quella di Guarino, rimandiamo all'opera cit. del Sabbadini (La scuola etc.), p. 38 sgg. Riguardo a quello che dice qui il Voigt sulla riforma della grammatica per le scuole, osserviamo che per gli studi elementari era di uso generale un compendio medievale di Donato detto Donatus minor (il Donadello nominato più volte dal cartolaio Vespasiano); che Francesco da Buti, morto nel 1406, aveva già scritto un trattato, dal titolo Regulae grammaticales (Sabbadini, o. c., p. 40), il quale potrebbe avere relazione con lo scritto omonimo di Zembino Pistoiese (cfr. n. 2).

Il Grammaticon di P. C. Decembrio è diviso in due parti: primus liber de usus antiquitate scribendi, e de proprietate verborum latinorum liber secundus. Il trattato posseduto da Mattia Corvino (cfr. n. 3) non era quindi che una parte del Grammaticon, oppure l'intera opera sotto il titolo del primo libro; così come sotto il titolo del secondo essa trovasi in un cod. di Lucca; cfr. Borsa, P. C. Decembrio, p. 40. Un brano del Grammaticon fu pubblicato dal Sabbadini, in Museo d'ant. class., vol. III, 1890, p. 359 sg.

371. La lettera cit. (cfr. n. 1) del Valla è del 31 dic. 1443, non 1444. La nota \*\*\* del traduttore va corretta secondo le Giunte al vol. I, p. 425. Il trattato di metrica di Ognibene da Lonigo (cfr. n. 3) trovasi in due codd. laurenz.—ashburn.; cfr. I codd. Ashburnamiani d. R. Bibl. Med. Laur., vol. I, fasc. 4, Roma 1896, pp. 269, 276. Porta i titoli De ratione metrorum e Ars metrica rispettivamente nei due codd.; ma i trattati sono tutt'e due la stessa opera.

872. Per l'insegnamento del Lascaris a Milano, Napoli e Messina v. E. Pracopo, in Arch. stor. napol., vol. XX, 1895, p. 323 sg.; cfr.

Giunte al vol. I, p. 520. Sul trattato de metris (cfr. n. 1.) del Perotti, dedicato a Niccolò V, e sugli altri suoi opuscoli di metrica, cfr. Gabotto, e Badini Confalonieri, Vita di G. Merula, p. 295.

874. Varî emendamenti del Petrarea ai classici da lui posseduti ha fatto conoscere P. De Nolhac, nella Revue de Philologie, vol. XI, 1887, p. 97 sg. e nel libro Pétrarque et l'hum., pp. 205, 258, 271, 285. In quest'ultimo si parla (pp. 90, 118, 400) del cod. trovato dal Valla, e del Virgilio dell'Ambrosiana.

876. Di Guarino Veronese come emendatore di testi parla diffusamente il Sabbadini (La scuola etc., cap. XIII), che non esita a dichiararlo il più grande emendatore nella prima metà del sec. xv (p. 107). Intorno alla Storia Naturale di Plinio lavorava Guarino già prima del 1422, componendone un'epitome per Paolo Giunigi signore di Lucca. La sua redazione fu compiuta nell'agosto 1433. Sabbadini, o. c., p. 115 sg.

877. Sull'umanista genovese Giacomo Curlo v. Braggio, in Atti d. Soc. ligure di st. patria, vol. XXIII, 1890, p. 101 sg.; Sabbadini, Biogr. di G. Aurispa, p. 168 sg.; Gabotto, Nuovo contributo alla storia d. Uman. ligure, passim.

878, nota. Anche un cod. Vaticano contiene le otto prime commedie di Plauto con postille e correzioni del Beccadelli; cfr. De Nollac, La bibl. de F. Orsini, p. 218. Il Beccadelli tenne per molti anni presso di sé l'apografo del cod. orsiniano di Plauto fatto da Guarino, e a costui riusci di riaverlo, con molti sforzi, solo nel 1444. Sabbadini, La scuola etc., p. 103.

380 n. 2. I versi di Pietro da Muglio pro argumento tragoediarum Senecae sono pubblicati dal Novati, La giovinezza di C. Salutati, p. 42.

383. Il Delisle, Le cabinet des Manuscrits, cita un cod. contenente il commentario a Quintiliano del Valla; cfr. la lettera del Valla al Tortello (1 genn. 1447) pubbl. dal Sabbadini, Cronologia etc., p. 114. — Fra i commenti ad Aristotele vanno menzionati quello all'Etica di Donato Acciaiuoli e quello di Palla Strozzi alla Fisica. Il comm. dell'Acciaiuoli, nel quale venivano riassunte le lezioni dell'Argiropulo, fu scritto verso il 1463 (cfr. Vespasiano, Vita di Cosimo de' Medici, § 34), e stampato nel Convento di Ripoli nel 1478; cfr. Giornale stor. d. lett. it., XXI, 1893, p. 49. Cfr. Giunte al vol. I, p. 290 e 291.

385 n. 1. Nella sua lettera all'Aurispa del 31 dicembre 1443 (non 1444) il Valla, parlando dei tituli, non accenna a una raccolta d'iscrizioni, ma alle rubriche ch'egli aveva apposte al margine delle sue Eleganze, come ha dimostrato il Mancini (L. Valla, p. 179 n. 1), desumendolo da altri passi del Valla che parlano di questi sommari da lui aggiunti alla sua opera.

888. Di Tommaso di Ser Rigo da Perugia, morto in età giova-

nissima, fornisce qualche notizia il Novati nel comento alla lettera del Salutati qui cit. (*Epistolario di C. S.*, III, p. 65 sgg.), ch'egli assegna all'anno 1395. Le ecloghe di Tommaso sembrano essere smarrite.

389. Il Pisanus di Guarino Veronese, un carme di novanta esametri, fu stampato a Verona nel 1860 (Per Nozze Finato-Martinati), e novamente dal FRIENDLAENDER, Die Schaumünzen etc., p. 88 sg. Due Epitalamî ined. di G. V. sono pubblicati a cura di A. Zanelli, Pistoia 1896.

891 sg. L'opera des iocis et seriis di F. Filelfo, composta in dieci libri, non fu mai pubblicata. Il Borghini (in Giorn. stor. d. lett. it., XII, 1888, p. 895 sgg.), che scopri un altro cod., della Comunale di Piacenza, contenente quei quattro libri, diede ragguaglio del contenuto del primo (quello rimasto sconosciuto al Rosmini) e ne stampò alcuni saggi. Notizie e saggi di altre poesie latine e italiane del F. dà il Flamini, in Rassegna bibl. d. lett. it., vol. III, 1895, p. 140 sg.

Quattordici odi greche del Tolentinate (cfr. p. 892, n. 1) sono stampate in Legrand, Cent-dix lettr. grecques de F. F., p. 195 sgg.

892. Alcune poesie di E. S. Piccolomini si trovano in Aeneae Silvii P. opera inedita, ed. Cugnoni (Atti d. R. Accad. d. Lincei, S. III, vol. VIII, 1883) p. 658 sg.

396 sgg. Il contenuto dell'*Eccerinis* di A. Mussato presso G. ZANELLA, *Scritti vari*, Firenze 1877, p. 410 sg. Anche A. G. BARRILI (in *Nuova Antologia*, a. XXX, 1895, fasc. 20-21) prese in esame la tragedia, dando alcuni saggi di traduzione.

Un coro della Caduta degli Scaligeri di Giov. Manzini (non Mazzini) è riportato in una lettera del 13 febbr. 1368, in Miscellanea ex mss. libris Bibl. Coll. Romani Soc. Iesu, T. I, Romae 1754, p. 224; cfr. Cloetta, Beiträge, II, p. 76 sgg. Quanto all'Achilleis del Loschi (cfr. n. 3), il primo a indicare mss. in cui alla tragedia è dato il suo vero autore, fu il Todeschini nel 1832; Cloetta, l. c., p. 105. Un esame dell'Iempsal del Dati (p. 397) ci dà il Flamini, Leon. Dati, p. 39 sgg.; cfr. anche la comunicazione dello stesso, in Giorn. stor. d. lett. it., vol. XXII, p. 415 sgg. Intorno al De casu Medeae, attribuito al Petrarca, cfr. Wotke, in Commentationes Wölfflinianae, Lipsia, 1891, p. 286.

La traduzione italiana della commedia del Polentone fu stampata a Trento nel 1482 da Leonardo Longo, col titolo la Catinia de Sicco polenton a Iacomo badover zentil homo paduano iscripta (cfr. p. 398 n. 2); conservasi nella Marciana di Venezia. La commedia Calphurnia et Gurgulio, di cui cita un'edizione il Brunet, Manuel, 5.º ed., t. I, p. 396, è identica alla Polyxena del Bruni (cfr. p. 399). Il Filodosso dell'Alberti fu ristampato da A. Bonucci, Opere volgari di L. B. Alberti, Firenze, 1843-49, vol. I. Per le vicende di quest'opera, e per il tempo della composizione vedasi I. Sanesi, nel Propugnatore,

N. S., vol. IV, P. I, fasc. 19-29. La Fraudiphila (cfr. n. 5), fu erroneamente attribuita ad Antonio Tridentone; cfr. W. Kreizenach, Geschichte des neueren Drama, Halle, 1893, v. I, p. 560 sg. Del Tridentone, ragguardevole umanista, scrissero recentemente il Novati, in Bullettino senese di st. patria, II, 1895, p. 92 sg., il Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino, p. 37, e L. Frati, in Giorn. stor. d. lett. it., XXVI, 1895, p. 313, il quale pubblica un epigramma latino di lui.

Un elenco bibliografico, assai manchevole però, dei drammi umanistici fu pubblicato da P. Bahlmann, Die lateinischen Dramen der Italiener im XIV und XV Iahrhundert, in Centralblatt f. Bibliothekwesen, vol. XI, fasc. 4. Vedasi anche il Gaspary, Storia d. lett. ital., II, P. I, p. 126 sg.

- 400. Su la vita fortunosa e gli scritti di Tomase Moroni da Rieti, che un tempo si volle distinguere in due personaggi omonimi e contemporanei, v. Novati e Lafaye, in Mélanges cit., XI, p. 875 sgg. L'invettiva di Poggio contro di lui fu pubblicata dal Gabotto, in Archivio stor. per le Marche etc., vol. IV, 1889, p. 643 sgg.; il Moroni gli rispose poi con un' Apologia apud sacrum Collegium habita in Poggium maledicum, (cfr. Novati e Lafaye cit., p. 876)., che fu pure riassunta, e in parte pubblicata, dal Gabotto, in Bibliot. d. scuole ital., vol. V, 1892, ni 2-8.
- 401. La Priapea e la Cunneia di Albertino Mussato, ricordate già nel sec. XVI dal Giraldi (De poetis suor. temporum, in Opera, II, p. 127) appartengono veramente al Mussato, non al Ferreti. Le due epistole in versi furono pubblicate, di su un cod. della Marciana di Venezia, nel Giornale degli eruditi e dei curiosi, vol. VI, Padova, 1885, p. 126 sgg. Di un nuovo cod. della Bibl. Estense dà la collazione C. Calt, Studi su i Priapea, p. 91. In questo lavoro trovansi notizie di umanisti imitatori della poesia pornografica latina, a pp. 36 sgg., 89 sgg.

I primi sei degli 82 versi di Ferreto de' Ferreti, gli unici conservatici, sono riprodotti dallo stesso Calt, o. c., p. 98.

416. Il desiderio espresso con calde parole dal Voigt, di una edizione completa delle lettere del Salutati (cfr. vol. I, p. 205) ha avuto il suo compimento per opera del prof. Francesco Novati e per le cure dell'Istituto Storico Italiano. Il Novati mandò avanti nel 1888 alla sua edizione un elenco di tutte le lettere del S. fino allora conosciute, nella sua Relazione sull'Epist. di C. Salutati, pubbl. nel Bullettino dell'Ist. Stor. Ital., IV, p. 64 sg.; nel 1891 usci il primo volume dell'Epistolario, comprendente le lettere fino al 1880; nel 1893 il secondo che contiene le lett. dal 1381 al 1393; in quest'anno è uscito il terzo, che comprende quelle dal 1898 al 1402. Faranno seguito, nel vol. IV, le lettere fino al 1406, con appendici, e una serie di biografie col titolo i Corrispondenti del Salutati. L'edizione, mo-

numento degno del grande segretario fiorentino, oltre al più completo apparato critico, è ricchissima di note storiche e storico-letterarie. Noi ci siamo giovati di questo Epistolario per correggere date o citazioni sbagliate, senza sostituire ogni volta alle edizioni antiche l'indicazione di questa del Novati, che comprenderà tutte le lettere edite prima; eccetto quelle che il T. scriveva in nome della Signoria di Firenze, contenute nelle edizioni Mehus e Rigacci. — Del Salutati furono pubblicate, di su un cod. Capponiano della Vaticana, otto lettere greche prima sconosciute, da S. MERKLE, nella Rivista abruzzese, IX, 1894, p. 558 sgg.; cfr. le illustrazioni e le osservazioni critiche a questa pubblicazione, fatte dal Novati nella stessa Rivista, X, 1895, p. 79 sgg., e l'Epistol. di C. S., vol. III, p. 360.

415 n. 4. Le lettere del Nelli furono pubblicate da HENRI COCHIN, Lettres de François Nelli à Pétrarque publiées d'après les mss. de la bibl. nation., Paris, 1892. Accanto a Paolo di Bernardo va rammentato come raccoglitore delle lett. del Petrarca Benintendi de'Ravagnani; cfr. vol. II, p. 412.

425. Per le lettere del Marsuppini fin qui conosciute v. Giunte al vol. I, p. 313. Di Giannozzo Manetti, oltre a quelle pubblicate dal Fanfani (cfr. n. 2), quattro ne ricorda il Pagnotti, in Arch. d. Soc. romana di st. patria, vol. XIV, 1891, p. 496; e un'altra il Rossi, Giov. de' Medici, p. 19 n. 1.

426. Per l'epistolario di Guarino Veronese v. il capitolo X de La scuola e gli studi di G. V. del Sabbadini, il quale ha già raccolte ottocento lettere dell'umanista, pure rimanendo indizi di moltissime altre andate perdute (o. c., p. 83); trentasette sono pubblicate dal S. in appendice al libro cit. Altre lettere di Guarino diedero alla luce lo stesso Sabbadini, Corrispondenza fra Guarino e i Verità, Verona 1896 (per Nozze) e A. Cartolari, Ibid. 1896, per Nozze. Parecchie lettere dell'Aurispa trovansi in Sabbadini, Biogr. di G. A., passim. Per l'epistolario greco del Filelfo cfr. Giunte al vol. I, p. 847 sg.; altre lettere di lui furono pubblicate da F. Gabotto, Ancora un letterato del 400, in appendice, e ne La Letteratura, 1890, nº 8, e dal Sabbadini nella Riv. Etnea, vol. I, p. 54.

427. Le lettere del Valla, fin qui conosciute, presso Sabbadini, Cronologia di L. V., G. Zannoni neglì Atti dei Lincei S. IV, vol. VI, 1890, p. 364 sgg. e Mancini, Alcune lettere di L. V., in Giorn. st. d. lett. it., XXI, 1898, p. 1 sgg. Per la cronologia di quest'ultime cfr. Sabbadini, Polemica umanistica, Catania, 1898, p. 12 sgg. — Dei codd. che contengono il copioso epistolario del Decembrio parla il Borsa, P. C. Decembrio, p. 141, e ne pubblica una piccola parte (o. c., p. 142 sg.); alcune lettere del P. C. anche negli Atti d. Soc. ligure di st. patria, vol. XXIV, 1892, p. 298 sg. — Per l'epistolario del Perotti cfr. Vermiglioli, Iacopo Antiquario, p. 192.

428. Il Salutati non è l'autore di quel trattato Ars dictandi (cfr.

- n. 5) che sta nel cod. Riccardiano, e che gli fu a torto attribuito dal Lami, come ci fa gentilmente osservare il prof. F. Novati. Il De conscribendis epistolis del Perotti (cfr. n. 6) non è che una parte de'suoi Rudimenta grammatices; cfr. Gabotto, in Rivista stor., vol. VIII, p. 310. Cfr. vol. II, p. 182.
- 413. Di Gasparino Barzizza si conservano, oltre alle orazioni, 62 modelli di esordi oratori nel cod. di Lione n.º C, Novati e Lafaye, in *Mélanges* cit., XII, p. 159.
- 483. Dell'arte oratoria e dei discorsi di Guarine parla distesamente il Sabbadini nel cap. VIII de La scuola e gli studi di G. V. Un'orazione epitalamica del Veronese è pubbl. da G. Brandileone, in Rivista stor. ital., 1895, p. 625 sg., e otto discorsi inaugurali di lui e del figlio Battista da K. Müllner, in Wiener Studien, XVIII, p. 283 sgg. Per le orazioni di L. Carbone v. le Giunte al vol. I, p. 566. Sulle orazioni matrimoniali degli umanisti v. lo studio del Brandileone, Nuove ricerche sugli oratori matrim. in Italia, in Rivista cit., p. 620 sg. Un esame dell'Encomium S. Thomae del Valla trovasi presso il Mancini, Vita di L. Valla p. 307 sgg., il quale ritiene ingiusto il severo giudizio del card. d'Estouteville e di Gaspare Veronese. Un altro sermone, De mysterio Eucharistiae, che il V. tenne in una chiesa di Roma, fu stampato più volte; cfr. Mancini, o. c., p. 306.
- 485 n. 1. Un compendio di rettorica del Trapezunzio trovasi in un cod. di Sandaniele del Friuli (MAZZATINTI, Inventari dei mss. delle Biblioteche d'Italia, vol. III, pag. 125), col titolo: De quibus-dam partibus orationis compendium ex Prisciano per clar. orat. Georgium Trapezuntium.
- 489 n. 1. L'epistola de romana locutione del Biondo fu riprodotta, di su un'edizione del sec. xv, nel Propugnatore, N. S., vol. III, p. 144 sg.
- 441. Per i codd. e l'edizioni del trattato di Guarino de Caesaris praestantia, cfr. Novati E Lafaye, in Mélanges cit., XI, p. 865.
- 445. Dell'isagogicon moralis philosophiae di L. Bruni si hanno edizioni a stampa registrate dal Hain, Repert., n. 1569, 1570, 5117 e dal Pastor, Storia dei Papi, vol. I, p. 14. Un estratto presso il Wotke, in Wiener Studien, vol. XI, 1889, p. 305 sgg. Nel cod. ashblaurenz. nº 191-192 (cfr. Catalogo del Paoli) il trattato è dedicato a Galeotto (Malatesta?); cfr. p. 445 n. 1, e Pastor, l. c.
- 449. Sull'influenza esercitata dall'Institutio di Quintiliano sopra gli scritti pedagogici degli umanisti v. D. Bassi, Il 1.º libro della Vita Civile di M. Palmieri e l'Instit. Oratoria di Quintiliano, in Giorn. st. d. lett. it., XXIII, 1894, p. 182 sgg.
- 450 sg. La questione dell'anno in cui fu composto il De ingenuis moribus del Vergerio non fu ancora risoluta. La lettera del Salutati (cfr. p. 451 n. 1) da cui apprendiamo che il trattato fu dedicato a

lui, non ha data sicura. Il prof. Novati, come mi comunica, inclinerebbe ora ad assegnarla al 1402.

Sul Vergerio come educatore (p. 451) vanno ricordati gli scritti di A. Kopp, P. P. Vergerio, der erste humanistische Pedagoge (pubbl. nella Festschrift della Scuola Cantonale di Lucerna, 1893) e di G. Iachino, Del pedagogista P. P. Vergerio, Firenze, 1894 (estr. dalla Rassegna Nazionale).

452. Per la Vita Civile del Palmieri v. lo studio cit. del Bassi, e Bottari, Matteo Palmieri, negli Atti d. R. Accad. Lucchese di scienze lett. e arti, v. XXIV, 1886, p. 391 sgg. Un esame del de liberorum educatione di M. Vegio trovasi pr. il Minoia, o. c, p. 110 sgg.

458 n. 4. Il Filelfo scrisse un altro trattato sull'educazione dei principi, nel 1479, intitolato Istruzione del ben vivere, ch'egli dedicò al giovinetto Filiberto I di Savoia, e che fu poi tradotto in latino dal Macaneo. Cfr. Gabotto, Lo Stato Sabaudo da Amedeo VIII a Eman. Filiberto, vol. III, Torino 1882, p. 298. Pare ch'esso sia da identificare, presso a poco, con la lettera cit. a Matteo Triviano.

457 n. 4. Il Voigt vorrebbe ravvisare il Porcellio nell' Hypocritus della sat. dec. II, hec. V del Filelfo. Ma l'inimicizia fra i due poeti scoppiò soltanto nel 1455 (cfr. Gabotto, ne La Letteratura, 1890, nº 12), e la dec. Il delle Satire filelfiane appartiene certamente ai primi anni dell'esilio del Fil. da Firenze; l'opera intera poi fu compiuta da lui nel 1448, come rilevasi dalla soscrizione nell'ediz. di Venezia, 1502.

471. Sul trattato del Salutati de legum et medicinae praestantia (cfr. n. 2), e nell'edizione a stampa dello stesso cfr. Novati, Epistolario cit., III, pp. 381 e 389. — I due scritti giovanili super legum laudibus e super laudibus medicinae di Poggio (cfr. n. 4) si trovano anche nel ms. di Lione n.º C; Novati e Lafaye, in Mélanges cit., XI, p. 366, 367.

477 n. 5. Il dialogo di Giovanni Aretino de legum et medicinae praestantia, notato fra i libri di Piero di Lorenzo de'Medici (Arch. stor. it., S. III, vol. XX, p. 78), trovasi nella Bibl. Laurenziana, pl. LXXVII, cod. 22. Interlocutori sono il Bruni, il Niccoli e il Marsuppini; cosicché è la stessa opera di cui si parla nel Paradiso degli Alberti, vol. I, P. I, p. 264. Il trattato, in due libri, è dedicato al Magnifico, e fu scritto, come appare dalla introduzione, verso il 1469. Autore ne sarebbe il medico aretino Giovanni Lippi, secondo una congettura del Mehus, nella Prefaz. alle Epistolae dell'Aliotti, t. I, Arezzo, 1769, p. XIX; cfr. BANDINI, Catal. codd. lat. Bibl. Laur., t. III, c. 141.

483. Le decadi del Biondo, divise in 31 libri, furono scritte con tutta probabilità entro l'anno 1452 (non 1440); cfr. A. Masius, Fl. Biondo, p. 30. Sulle sue teorie intorno alla storia v. Romano, Degli studi sul M. E. nella storiografia del Rinascimento in Italia, Pavia, 1892; Gabotto, Alcune idee di Fl. Biondo sulla storiografia, nella

Bibliot d. scuole ital., vol. III, 1891, nº 7; e lo Studio critico sulle opere di Fl. Biondo di L. Colini Baldeschi, nella Nuova Rassegna, vol. II, 1894, n.º 84.

487. Il trattato in lingua greca di L. Bruni sulla costituzione politica di Firenze fu pubblicato con prefazione e traduz. italiana da G. Jorio, in Rivista abruzzese, vol. X, Teramo 1891, p. 983 sg. Il trattato ha molta somiglianza con la Laudatio florent. urbis dello stesso autore, ma è opera più perfetta di quest'ultima, essendo frutto dell'età più matura (c. 1489), mentre la Laudatio è lavoro giovanile. Cfr. vol. I, p. 892.

492 sg. Il de militia et jurisprudentia del Fl. Biondo fu stampato dal d.º Отто Lobeck in Progr. d. Gymn. zum heiligen Kreuz, Dresda 1892. Ivi pure notizie di codd. che contengono scritti del Biondo. Due lettere di lui del 1446, pubbl. dal Lobeck nella Zeitschrift f. vergl. Litteraturgeschichte, vol. X, 1896, p. 341 sg., confermano ch'egli fini il 3º libro della Roma instaurata (cfr. p. 493 n. 3) fra il febbr. e il settembre di quell'anno.

494 sgg. Pregevoli notizie sugli studi geografici degli umanisti si possono ricavare dall'opera di G. Uzielli su Paolo Toscanelli, dove si parla della vita e degli scritti di C. Buondelmonti (p. 62) e della relazione dei viaggi di Niccolò de Conti (p. 159 sg.); cfr. p. 495 n. 1. Della parte del de varietate fortunae di Poggio, in cui questi si valse della relazione del Conti, abbiamo una traduzione portoghese di Valentin Fernandez; cfr. Novati e Lafaye, in Mélanges cit., XI, p. 356. — La lettera diretta dal Biondo al card. Colonna, al fine di ottenere da re Alfonso gli aiuti per fare la parte dell'Italia illustrata riferentesi al Reame, è assegnato all'anno 1450 (cfr. p. 496 n. 1) da O. Lobeck, in Zeitschrift cit., p. 344 - Ai trattati di geografia di umanisti citati dal Voigt si può aggiungere la Cosmographia di P. C. Decembrio, che forma il 1.º libro delle sue Historiae Peregrinae, sul quale v. K. Kretschner, Die Cosmographie des P. C. Decembrio, Berlino, 1893. - La descriptio urb. Romae dell'Alberti (cfr. p. 498) fu ristampata dal Mancini, L. B. A. Opera inedita etc., Flor. 1890, p. 36 sg. Su codest'opera di L. Battista cfr. Gnoli, in Bollettino d. Commiss. archeol. comunale di Roma 1885, p. 64 sgg.

## INDICE BIBLIOGRAFICO

N. B. In quest' Indice si contengono le edizioni e i libri citati abbreviatamente mell'opera del Voigt e nelle Giunte e Correzioni. Degli altri scritti si trova il titolo completo, o un'indicazione sufficiente, al luogo dove sono citati.

•

## INDICE BIBLIOGRAFICO

Abel, Eug., v. Analecta etc., Nogarola.

Accolti, Benedetto, Dialogus v. VILLANI, Phil., Liber de civ. Florent. fam. civibus.

Adda, Girolamo d', v. Indagini etc.

Aeneas Sylvius (Piccolomineus, Pius II papa), Opera. Basileae 1551.

- Epistolae. (Le lettere sono citate solamente secondo l'indirizzo e la data; le edizioni sono assai numerose; cfr. G. Voigt, Die Briefe des Aeneas Sylvus vor seiner Erhebung auf den p\u00e4pstlichen Stuhl chronologisch geordnet und durch Einf\u00fcgung von 46 bisher ungedruckten vermehrt nel vol. XVI dell' Archiv f\u00fcr Kunde \u00fcsterr. Geschichtsquellen).
- Pii II P. M. olim Aeneae Sylvii Piccol. Senens. Orationes politicae et ecclesiasticae ed. Mansi, t. I. II. Lucae 1775.
- Aeneae Sylvii de viris aetate sua claris opusculum in Append. al t. III delle Orationes ed. Mansi, e più completo, col titolo De viris illustribus, in Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, vol. I, 1843.
- Aeneae Sylvii episc. Senen. Historia rer. gestar. Friderici III Imperatoris, in Kollabii Analecta monum. Vindob., t. II, Vindob. 1762.
- Aeneae Sylvii episcopi Tergestini De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto concilio Commentarius — in Car. Fea, Pius II pont. max. e calumniis vindicatus etc. Romae 1892.
- Aeneae Sylvii Piccolomini Senensis opera inedita descripsit ex codicibus Chisianis vulgavit notisque illustravit Iоябрния Сиgnoni — negli Atti d. R. Accad. d. Lincei, S. III, vol. VIII, 1883.
- Pii secundi pont. max. Commentarii rerum memorabilium a r. d. Ioanne Gobellino iamdiu compositi etc. Quibus hac editione accedunt IACOBI PICOLOMINEI, card. Papiensis Rerum gestarum sui temporis et ad Pii II continuationem Commentarii eiusdemque Epistolae. Francofurti 1614.

- Affò, Ireneo, Notizie degli scrittori e letterati Parmigiani, t. II, Parma 1789.
- Notizie int. Basini, v. Basinius.
- Agostini, Giov. degli, Notizie istorico-critiche int. la vita e le opere degli scrittori Viniziani, t. I. II, Venezia 1752.
- Alberti, Leon Batt., Opere volgari ed. Bonucci, t. II (Della famiglia libri IV), Firenze 1841.
- Opuscoli morali, trad. da Cos. BARTOLI, Venetia 1568.
- L'architettura, trad. da Cos. Bartoli, Venetia 1565.
- Kleinere kunsttheoretische Schriften, ed. e trad. da I. IANITSCHEK
   in Quellenschriften für Kunstgeschichte herausg. von Eitelberger von Edelberg, vol. XI, Vienna 1877.
- Opera inedita et pauca separatim impressa, cur. Hier. Mancini, Florentiae 1890.
- Albertus a Sarthiano (Sarthianensis) Opera omnia illustrata a F. Haroldo, Romae 1688.
- Allettus, Hieron., Arretinus, Epistolae et opuscola, Scarmalii notis et observationibus illustrata, t. I. II, Arretii 1769.

Amati, v. Archivio stor. ital.

Ambrosius Camaldulensis, v. TRAVERSARIUS.

Ammannati (Iacobus Piccolomineus) v. AENEAS SYLVIUS.

Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Iussu accademiae scientiarum Hungaricae ed. Eugenius Abel, Budapestini 1880.

Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta, vol. I, Romae s. a. (1772). S. Antoninus (archiep. Florent.) Chronicon, P. III, Basileae, 1491. Antonius Panormita, v. Beccatellus.

Archivio storico italiano. Nuova serie, t. V, P. I, Firenze 1857 (Monzani, Di Leonardo Bruni Aretino, Discorso). — Serie III, t. III, P. I, 1866 (Amati, Notizia di alcuni mss. dell' Archivio secreto Vaticano); t. XIX, XX, XXI, 1874, 1875 (Piccolomini E., Delle condizioni e d. vicende della libreria Medicea privata dal 1494 al 1508; Append. al t. XXI, p. 102: Notizia int. al canone bibliografico di Niccold V); t. XXIII, 1876 (Bernardi, P. P. Vergerio il seniore ed Emanuele Crisolora). — Serie V, t. V, 1890 (Errera C., Le « Commentationes Florentinae de exilio » di Francesco Filelfo). T. VI, 1890 (Novati F., Donato degli Albanzani alla corte Estense).

Aretinus, Leonardus, v. Brunus.

Argelati, Phil., Biblioteca scriptorum Mediolanensium, t. I. Praemittitur Saxii Historia lit.-typogr. Mediolanensis, Mediol. 1745.

Q. Asconii Pediani Orationum Ciceronis quinque enarratio, rec. Kiess-Ling et R. Schoell, Berol. 1875.

Aurispa, Ioa., epistula edita ab H. Keilio — in Index schol. von Halle für Sommersemester 1870.

- Bahuder, Pietro Paolo Vergerio il seniore da Capodistria, Capod., 1866.
- Badini Confalonieri Ang., v. GABOTTO.
- Baldelli, G. B. Del Petrarca e delle sue opere libri quattro, Firenze 1797.
- Vita di Giov. Boccaccio, Firenze 1806.
- Baluzius, Steph., Miscellaneorum libri III, IV. Paris., 1680, 1683. Bandini, A. M., Catalogus codicum grecorum bibliothecae Mediceae Laurentianae, t. I-III, Florent. 1764-1768.
- Catalogus codicum latinorum bibliothecae Mediceae Laurentianae,
   t. I-V, Florent. 1774-1777.
- Bibliotheca Leopoldina Laurentiana, tt. I-III, Florent. 1791-1793.
- Speciem literar. Florent., t. I, Florent. 1748.
- De vita et rebus gestis Bessarionis cardinalis Nicaeni Commentarius, Romae 1777.
- Barbarus, Franc., Francisci Barbari et aliorum ad ipsum Epistolae (ed. card. Quirini), Brixiae 1748.
- Centotrenta lettere di Franc. Barbaro, precedute dall'ordinamento critico cronologico dell'intero suo epistolario (ed. B. Sab-BADINI), Salerno 1884.
- De re uxoria libelli duo. In aedib. Ascensianis (Parisiis) 1513.
- Barbeu de Rocher, Ambassade de Pétrarque auprès du roi Jean le Bon, in Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 2° serie, t. III, Paris 1854.
- Barozzi, v. Petrarca e Venezia.
- Barozzi L., e R. Sabbadini, Studi sul Panormita e sul Valla. (R. Sabbadini, Cronologia della vita del Panormita e del Valla. L. Barozzi, Lorenzo Valla). Firenze 1897.
- Barzizius, Gasparinus, et Guinifortus filius, Opera. P. I, II, Romae 1728.
- Basinius Parmensis, Opera praestantiora nunc primum edita et opportunis commentariis illustrata, t. I, t. II P. I (Contiene: Affò, Notizie intorno la vita e le opere di Basinio Basini. Conte Angelo Battaglini, Della corte letteraria di Sigismondo Pandolfo Malatesta Commentario). P. II (Contiene: Conte Francesco Gaetano Battaglini, Della vita e de' fatti di Sigismondo Pandolfo Malatesta). Arimini 1794.
- v. Opuscula trium poetarum etc.
- Battaglini, Angelo, v. Basinius, Opera.
- Francesco Gaetano, v. Basinius, Opera.
- Beccatellus, Anton. (Panormita). Antonii Panormitae familiarium liber, s. l. et a.
- Antonii Bononiae Beccatelli cognomento Panhormitae Epistolarum libri V. Eiusdem Orationes II Carmina etc. Venetiis 1553.
- Antonii Beccatelli Siculi cognomento Panhormitae, Epistolarum

Gallicarum libri quatuor. Accedit etiam eiusdem Epistolarum Campanarum liber. His praemittuntur Epistolae sex ex cod. mss. nunc primum in lucem erutae. Neapoli 1746.

(Intorno a queste tre edizioni, all'ultima delle quali si riferiscono di regola le citazioni nel presente libro, cfr. vol. I, p. 485 n. 2).

- Antonii Panormitae, De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum libri IV, ed. stud. Dav. Chytraei, Witeberg 1585.
- Antonii Parnormitae Hermaphroditus, Primus in Germania edidit et Apophoreta adjecit F. G. Forbergius, Coburgi 1824.
- Beck, G. F. H., Dissertatio inauguralis de Orosii fontibus et auctoritate, et alia de Antonii Raudensis aliquo opere inedito etc., Marburgi 1832.

Benvenutus Imolensis, v. RAMBALDI.

Bergomas, v. IACOBUS PHILIPPUS.

Bernardi, Pierpaolo Vergerio, v. Archivio stor. ital.

Bessarion, Opera omnia ed. MIGNE, in Patrologiae Graecae t. CLXI, Paris 1806.

Bisticci, v. Vespasiano.

Blondus, Flavius, Opera, Basileae 1559.

 Epistolae 25, nel cod. ms. F. 66 della R. Biblioteca Pubblica di Dresda.

(Queste lettere vengono pubblicate dal de Otto Lobeck nella Zettschrift f. vergleich. Litteraturgeschichte, vol. X, 1896, p. 341 sgg. in continuazione).

Boccaccio, Giov., Opere, voll. IV-VI, Firenze 1723-1724.

- Lettere edite e inedite, tradotte e commentate con nuovi documenti da G. Corazzini, Firenze 1877.
- Io. Bocatii, πεοί γενεαλογίας Deorum libri XV, Basileae 1532.
- Iohannis Bocacii de Certaldis historiographi Prologus in Libros de casibus virorum illustrium, s. l. et a. (edit. princ.).
- Ioannis Boccacii Certaldi de casibus illustrium virorum libri novem. Parrhisiis, s. a.
- Iohannis Boccacii de Certaldo Compendium quod de preclaris mulieribus ac (ad) famam perpetuam edidit feliciter, s. l. et a. (edit. princ.).

(Int. alle tre ultime edizioni cfr. vol. I, p. 171 n. 2 e p. 172 n. 1).

Bocchius, Franc., Elogia, v. VILLANI Phil., ed. Galletti.

Boerner, Ch. Fr., De doctis hominibus graecis literarum graecarum in Italia instauratoribus liber, Lipsiae 1750.

Bonamicius, Phil., de claris pontificiarum epistolarum scriptoribus. Edit. alt. Romae 1770.

Borsetti, Ferrant., Historia almi Ferrariae Gymnasii, P. I-II, Ferrariae 1735.

Brunus, Leonardus, (Arretinus), Epistolarum libri VIII, rec. Mehus. P. I, II, Florent. 1741.

- Leonardi Aretini libellus de disputationum exercitationisque stu-

diorum usu adeoque necessitate in literarum genere quolibet. Basileae apud Henricum Petri primum excusa anno 1536, uti in fronte legitur, vel potius anno 1530, mense Martio quod sub finem indicatur. Ob raritatem et praestantiam denuo editus cum annotationibus Iac. Wilh. TEUERLINI. Norimbergae 1734. (Cfr. vol. I, p. 381 n. 1, e le Giunte a questa pag.).

- Rerum suo tempore in Italia gestarum Commentarius, ap. Mu-RATORI, Scriptt. rer. Ital.. t. XIX.
- Vite di Dante e di Petrarca, v. VILLANI Phil., ed. Galletti.
- Borsa, Mario, Pier Candido Decembri e l'umanesimo in Lombardia, Milano, 1893 (Estr. dall'Archivio stor. lombardo, a. XX, fasc. I).
- Botfield, Prefaces to the first editions of the Greck and Roman classics. London 1861.
- Braggio, G., Iacopo Bracelli e l'umanismo dei liguri al tempo suo. Genova 1890 (1891). Estr. degli Atti d. Società ligure di Storia Patria, vol. XXIII.
- Buoninsegni, Domenico di Lionardo (erroneam. Piero), Historia Fiorentina, Fiorenza, 1580.
- Storie della città di Firenze dall' anno 1410 al 1460, Fiorenza, 1637.
- Burckhardt, Jac., Die Cultur der Renaissance in Italien, 4ª ediz. curata da L. Geiger, voll. I, II, Leipzig 1885. (La traduzione italiana di D. Valbusa, Firenze 1876, è fatta sulla 2ª ediz. tedesca).
- Bursian, Conr., Geschichte der classichen Philologie in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. München und Leipzig 1883.

Cali, Carm., Studi su i Priapea e le loro imitazioni, Catania 1894. Calogierà, v. Raccolta d'opuscoli.

Campanus, Jo. Ant., Opera omnia. Venetiis 1502.

- Cannavale, Ercole, Epistolae et Poemata, una cum vita auctoris. Recens. Jo. Burch. Menckenius, Lipsiae 1707.
- Lo Studio di Napoli nel Rinascimento, Torino 1895.

Carducci, G., Studi letterari, Livorno 1874.

- Carmina illustrium poetarum Italorum, t. I, Florentiae 1719, t. VI, VII 1720, t. VIII 1721.
- Catalogus codicum latinorum bibliothecae regiae Monacensis. Compos. Kalm et Laubmann, t. I, P. I-III, t. II, P. I-IV, Monachii 1868-1881.
- Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae, t. III, P. III, Paris. 1789, t. IV, Paris. 1744.
- Cavalcanti, Giov., Istorie Fiorentine (ed. Polidori) voll. I, II, Firenze 1838, 1839.
- Chassang, Des essais dramatiques imités de l'antiquité au XIVe et au XVe siècle. Paris 1852.

- Cicero, Opera rec. Orelli. Edit. alt. contin. Baiterus et Halmius, vol. II, P. II. Orationes. Turici 1856.
- Cloetta, W., Beiträge zur Litteraturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. I, Komödie und Tragödie im Mittelalter, Halle 1890. II, Die Anfänge der Renaissancetragödie. Halle 1892.
- Coccius Sabellicus, Ant., Opera, t. II, Basileae 1538.
- Codinus, Gio., Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis edita opera P. Lambech, Paris. 1655.
- Colangelo, Franc., Vita di Antonio Beccatelli, Napoli 1820.
- Colle, F. M., Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova, vol. III, Padova 1825.
- Colucci, Gius., Delle antichità Picene, t. XV, Fermo 1792.
- Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di Firenze dal 1339 al 1433, pubblicate da Cesare Guasti, voll. I-III (Documenti di Storia italiana, tt. I-III). Firenze 1867-1878.
- Corniani, G. M., I secoli della letteratura italiana, t. I, Milano 1832. Corpus inscriptionum Latinarum, vol. VI, P. I, (Inscriptiones urbis Romae latinae, edd. Bormann et Kenzen), Berol. 1876.
- Cortesius, Paulus, De hominibus doctis, v. VILLANI, Phil., ed. Galletti. Cyriacus Anconitanus, v. Kyriacus.
- Cyrillus, Salv., Codices graeci mss. regiae bibliothecae Borbonicae, t. II, Neapoli 1832.
- Dathus, Leonardus, Epistolae XXX, rec. MEHUS, Florentiae 1743.
  Dati, Goro, Istoria di Firenze dall' anno 1380 all' anno 1405, Firenze 1785.
- Decembrius, Mediolanensis, Angelus, De politia literaria libri septem, Basileae 1562.
- Decembrius, Petrus Candidus, Vita Philippi Mariae Vicecomitis, ap. Muratori, Scriptt. rer. Ital., t. XX, p. 981 sgg.
- Vita Francisci Sfortiae Mediolanensis ducis, ibid. p. 1021 sgg. Deliciae eruditorum, ed. Lamius, t. XII, Florentiae, 1742.
- Delisle, Leop., Le cabinet des manuscrits de la bibliothèque imperiale, t. I, Paris 1868.
- Deschamps, P. Essai bibliographique sur M. T. Ciceron. Paris 1863. Documenti di storia italiana, v. Commissioni, Statuti.
- Donzelinus, Hier., v. Epistolae principum.
- Ebert, G. F. Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande, voll. I, II, III, Leipzig 1879, 1880, 1887.
- Endlicher, Steph., Catalogus codicum philologicorum latinorum bibliothecae Palatinae Vindobonensis, Vindob. 1886.
- Epistolae principum et illustrium virorum (ed. Hier. Donzelino) Venet. 1579, e Amstelrodami (Elzeviro) 1644.

Erhard, X. A., Geschichte des Wiederaufblühens wissenschaftlicher Bildung vornehmlich in Teutschland bis zum Anfange der Reformation, voll. I-III, Magdeburg 1827-1832.

Errera, v. Archivio stor. ital.

Fabricius, Bibliotheca graeca, ed. HARLESS, voll. I-XII, Hamburgi 1790-1809.

 Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, ed. Mansi, tt. I-VI, Patavii 1754.

Fabronius, Ang., Magni Cosmi Medicei vita, voll. I-II, Pisis 1788-1789.

— Laurentii Medicis Magnifici vita, voll. I-II, Pisis 1784.

Facciolati, Jac., Fasti gymnasii Patavini ab a. 1406 ad a. 1509, tt. I-II, Patavii (1757).

Facius, Barthol., De viris illustribus liber, ed. MEHUS, Florentiae 1795.
 Favre, Guill., Mélanges d'histoire litteraire, t. I (contiene: Vie de Jean-Marius Philelfe, 1810), Genève 1856.

Feliciangeli, Bern., v. Giorn. stor. d. lett. it.

Filelfus, Franc., v. PHILELPHUS.

Flamini, Franc., v. Giornale stor. d. lett. it.

Fontius, Annales, v. VILLANI, Phil., ed. Galletti.

Foscarini, Marco, Della letteratura Veneziana, vol. I, Padova 1752. Franknoi, Ed., v. Vitez.

Friedjung, Kaiser Karl IV und sein Antheil am geistigen Leben seiner Zeit, Wien 1876.

Friedländer, Julius, Die italienischen Schaumünzen des XV Iahrhunderts, Berlin 1890.

Frizzi, Antonio, Memorie per la storia di Ferrara, con note del conte C. Laderchi, 2.º ediz. voll. III-IV, Ferrara 1847-1848.

Frizzi, Enrico, Di Vespasiano da Bisticci e delle sue biografie. (Annali della Scuola Normale di Pisa), Pisa 1880.

Fulin, v. Petrarca e Venezia.

Gabotto, Ferd., Un nuovo contributo all' Umanesimo ligure, in Atti della Società ligure di Storia Patria, vol. XXIV, Genova 1892.

 e Badini Confalonieri, Ang., Vita di Giorgio Merula, in Rivista di storia, arte e archeol. della provincia di Alessandria, an. II, Alessandria 1898, p. 7 sgg. an. III, 1894, pp. 3 sgg., 151 sgg., 237 sgg.

(È pubblicato anche a parte, Alessandria 1893).

Gardthausen, V., Griechische Paleographie, Leipzig 1879.

Gaspary, Adolfo, Storia della Letteratura Italiana, trad. dal tedesco con aggiunte dell'autore, v. I (trad. N. ZINGARELLI), Torino 1887, v. II, P. I-II (trad. V. Rossi) 1891.

Gaye, Giov., Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, XV, XVI, t. I, Firenze 1839.

- Geiger, Ludw., Petrarka. Leipzig 1879. (Traduz. italiana di A. Di Cossilla, Messina 1877).
- Reinaissance und Humanismus in Italien und Deutschland, Berlin 1882. (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, edita da W. Oncken, 2.ª div., P. 8.ª). Trad. ital. di D. Valbusa, Milano, 1896.
- Georgius, Domin., Vita Nicolai V Pont. Max. Acc. eiusd. Disquisitio de Nicolai V erga litteras et litteratos viros patrocinio, Romae 1742.
- Osservazioni intorno a Em. Grisolora, v. Raccolta.
- Gherardi, Aless., v. Statuti della università e studio fiorentino.
- Glesebrecht, Wilh., De litterarum studiis apud Italos primis medii aevi saeculis, Berolini 1845.
- Ginanni, Pier P., Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati, t. I, Faenza 1769.
- Giorgi. Domen., v. Georgius.
- Giornale de' letterati d' Italia, t. XI, Venezia (1712).
- storico degli archivi toscani, vol. II, Firenze 1858, VI, 1862, VII, 1863.
- storico della letteratura italiana, voll. V-VI, Torino 1885 (Sabbadini, Notizie sulla vita e gli scritti di alcuni dotti umanisti del secolo XV); vol. XII, 1888 (A. Medin., Documenti per la biografia di Poggio Bracciolini); vol. XVI, 1890. (Flamini, Leonardo di Piero Dati, poeta latino del secolo XV, Luzio-Renier, I Filelfo e l'umanesimo alla corte dei Gonzaga), voll. XVII-XVIII, 1891. (Sabbadini, Briciole umanistiche), vol. XXIII, 1894. (Feliciangeli, Notizie sulla vita e sugli scritti di Costanza Varano-Sforza).
- Giovanni Dominici Fiorentino dell'ordine de' frati predicatori, Regola del governo di cura familiare, ed. Salvi, Firenze 1860.
- Giovanni da Prato, Il Paradiso degli Alberti. Ritrovi e ragionamenti del 1389, a cura di Aless. Wesselofsky, vol. I, P. I-II, voll. II-III, Bologna 1876. (Scelta di curiosità lett. ined. o rare, disp. 86-88).
- Giuliari, Giamb. Carlo, Della letteratura Veronese al cadere del sec. XV e delle sue opere a stampa, Bologna 1876.
- Goethe, Wolfg. von, Studien und Forschungen über das Leben und die Zeit des Cardinals Bessarion, 1395-1472. I, Die Zeit des Concils von Florenz, fasc. I, 1871.
- Gottlieb, Ueber mittelalterischen Bibliotheken, Leipzig 1890.
- Gregorovius, Ford., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, vol. VI, Stuttgart 1867.
- Guarinus, Bapt., De modo docendi et discendi, Argent. 1514.
- Guasti, v. Commissioni di Rinaldo degli Albizzi.
- v. Macinghi.

- Gulielmus Pastregicus Veronensis, De originibus rerum libellus, Venetiis 1547.
- Gyraldus, Lilius Gregorius, De poetis nostrorum temporum, ed. K. Wotke, Berlin 1894.
- Hagen, K., Deutschlands literarische und religioese Verhältnisse im Reformationszeitalter, voll. I-III, Erlangen 1841-44.
- Hain, Lud., Repertorium bibliograficum librorum omnium ab arte typographica inventa ad an. 1500, voll. I-IV, Stuttgart 1826– 1838.
- Histoire litteraire de la France, t. XXIV, Paris 1862.
- Hodins, Humfr., De Graecis illustribus linguae graecae literarumque humaniorum instauratoribus, eorum vitis, scriptis et elogiis libri duo, ed. Jebb, Londini 1742.
- Hortis, Att., Accenni alle scienze naturali nelle opere di Giov. Boccacci e più particolarmente nel libro « De montibus, silvis etc. », Trieste 1877.
- Cenni di Giovanni Boccacci intorno a Tito Livio, Trieste 1877.
- M. T. Cicerone nelle opere del Petrarca e del Boccaccio, Trieste 1878.
- Studi sulle opere latine del Boccaccio, Trieste 1879.
- Huber, Alf., Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV, voll. I-II, Innsbruck 1874. (Fa parte dei Regesta Imperii editi dal Böhmer).
- Jacobus Philippus Bergomas, Supplementum Chronicarum. Venetiis 1513.
- Janitschek, Die Gesellschaft der Renaissance in Italien und die Kunst. Vier Vorträge, Stuttgart 1879.
- Janus Pannonius, Poemata, P. I. Opusculorum P. II. Traiecti ad Rhenum 1789.
- Indagini storiche artistiche e bibliografiche sulla Libreria Viscontea-Sforzesca del castello di Pavia, per cura di un bibliofilo (GI-ROLAMO D'ADDA) P. I, Milano 1875. Appendice alla P. I, 1879.
- Joannes de Monsterolio, praepositus Insulensis, Epistolae selectae ap. Martène et Durand, Vett. scriptt. Collect.; t. II.
- Jevius, Paulus, Elogia doctorum vivorum, Basil. s. a. (1556).
- Elogia virorum bellica virtute illustrium. Basil. 1575.
- Jriarte, Thom., Regiae Bibliothecae Matritensis codices graeci mss. vol. I, Matati 1769.
- Justinianus, Bernardus, Orationes et Epistolae. Impressum Venetiis per Bernardinum Benalium, s. a. (1492).
- Kappius, Ioa. Enh., Dissertatio de Xiccone Polentono, Lipsiae 1738. Klette, Th., Beiträge zur Geschichte und Literatur der italienischen

Gelehrtenrenaissance. I, Iohannes Conversanus und Iohannes Malpaghini von Ravenna. Nebst Excursen zu Manuel Chrysoloras und den öffentlichen Dante-Lektoren zu Florenz. Greifswald 1888. – II, Leonardi Aretini ad Petrum Paulum Histrum dialogus. Mit Einleitung und Auszügen aus Leonardi Aretini Laudatio Florentinae urbis, 1889. – III, Die griechischen Briefe des Franciscus Philelphus. Mit ergänzenden Notizen zur Biographie Philelph's und der Graecisten seiner Zeit, 1890.

Koerting, Gust., Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance, vol. I, Petrarcha's Leben und Werke, vol. II, Boccaccio's Leben und Werke, Leipzig 1878-1880.

Kyriacus Anconitanus, Itinerarium, ed. Mehus, Florentiae 1792.

Lafaye, G., v. Novati, Franc.

Lamius, Ioh., Catalogus codicum manuscriptorum qui in bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur, Liburni 1756.

- v. Deliciae eruditorum.

Landau, Marco, Giovanni Boccaccio, sein Leben und seine Werke, Stuttgart 1877. (Traduzione italiana, con prefaz. e molte aggiunte di C. Antona Traversi, P. I-II, Napoli 1881-82).

Lazzaroni, v. Miscellanea di varie operette.

Légrand, Émile, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiées en grec par des grecs aux XV et XVI siècles, t. I-II, Paris 1885.

- v. Philelphus.

Lehnerdt, Max, v. Voigt, G.

Leonardus Arctinus, v. BRUNUS.

Liron, v. Singularités.

Luschis, Antonius de, Carmina quae supersunt fere omnia, Patavii 1858.

Luzio, Aless., v. Giorn. stor. d. lett. it.

Mabillon et Germain, Museum Italicum, t. I (Iter Italicum), Luteciae Paris. 1687.

Magenta, Carlo, I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia, e le loro attinenze con la Certosa e la Storia cittadina, voll. I-II, Milano 1883.

Macinghi, Alessandra, negli Strozzi, Lettere di una gentildonna forentina del secolo XV ai figlioli esuli, pubblicate da CES. GUA-STI, Firenze 1877.

Maffei Scipione, Verona illustrata, P. II, Verona 1781.

Malagola, Carlo, Della vita e delle opere di Antonio Urceo detto Codro, Bologna 1878.

- Mancini, Gir., Vita di Leon Battista Alberti, Firenze 1882.
- Vita di Lorenzo Valla, Firenze 1891.
- Francesco Griffolini cognominato Francesco Aretino, Firenze 1890.
- v. L. B. Alberti Opera.
- Marchese, P. Vincenzo (Domenicano), Scritti vari, Firenze 1855.
- Marini, Gaet., Degli Archiatri pontifici, voll. I-II, Roma 1784.
- Martene et Durand, Veterum scriptorum et monumentorum amplissima Collectio, tt. II-III, Parisiis 1724.
- Thesaurus novus anecdotorum, t. II, Lutet. Paris. 1717.
- Masius, Alfr., Flavio Biondo, sein Leben und seine Werke, Leipzig 1879.
- Mazzatinti, Gius., Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, voll. I-IV, Forli 1891-1894.
- Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, vol. I, P. I-II, vol. II, P. I-IV, Brescia 1753-1763.
- Mehus, Laur., Specimen historiae litterariae-sive Dantis, Petrarcae ac Boccaccii vitae a Iannotio Manetto saeculo XV scriptae, Florentiae 1797.
- Vita Ambrosii Traversarii, Florentiae 1759.
   (Fa parte delle Ambr. Trav. Epistolae rec. Cannetus).
- v. Brunus, Leon.
- Meiners, Christof., Lebensbeschreibungen berühmter Männer aus den Zeiten der Wiederhersteillung der Wissenschaften, voll. I-III, Zürich 1795-1797.
- Memorie e documenti per la storia dell'università di Pavia. P. II, Pavia 1878.
- Meneghelli, Ant., Opere, vol. IV, Padova 1831.
- Mercati, Giov., Cosma Raimondi Cremonese etc., Roma 1894. (Estr. dagli Studi e docum. di Storia e di Diritto, a. XV, col titolo Miscellanea di note storiche e critiche).
- Mincietti, L. M., Catalogo dei codici manoscritti esistenti nella biblioteca di S. Antonio di Padova, Pad. 1842.
- Miscellanea di varie operette (ed. LAZZARONI), t. II, Venezia 1740, vol. VII, 1748, vol. VIII, 1744.
- Mittarelli, Biblioteca Sicula, t. I, Panormi 1707.
- Monsterolio, v. Iohannes de Monsterolio.
- Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t. II. Codex epistolaris saeculi XV ed. Sokolowski et Szujski, Cracoviae 1876.
- Monzani, v. Archivio stor. ital.
- Morelli, Jac., Codices manuscripti latini bibliothecae Nanianae. Venetiis 1776.
- Muccioli, Catalogus codicum mss. Malatestianae Caesenatis bibliothecae, t. I, Caesenae 1780.

- Müntz, Adolphe, Nicolas de Clemanges, Sa vie et ses ecrits. Thèse etc., Strasbourg 1846.
- Müntz, Eug., Les arts à la cour des papes pendant le XV et le XVI siècle, P. I-II (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. IV-IX), Paris 1878-79.
- et Fabre, P., La bibliothèque du Vatican au XV siècle (Bibliothèque des écoles franç., d'Athènes et de Rome, Fasc. XLVIII), Paris 1887.
- Negri, Giulio, Istoria degli scrittori fiorentini, Ferrara 1722.
- Nicolaus de Clemanglis (Catalaunensis), Opera omnia, ed. Lydius, Lugduni Bat. 1613.
- Nogarelae, Isotae, Veronensis opera quae supersunt omnia. Accedunt Angelae et Zeneverae Nogarolae epistolae et carmina. Collegit Alexander comes Apponyi, edidit et praefatus est Eugenius Abel, voll. I-II, Vindobonae 1880.
- Nolhac, Pierre de, La bibliothèque de Fulvio Orsini (Bibliothèque de l'école des hautes études, fasc. LXXIV), Paris 1887.
- Pétrarque et l'humanisme (Bibliothèque de l'école des hautes études, fasc. XCI), Paris 1892.
- Novati, Fr., La giovinezza di Coluccio Salutati (1881-1853), Torino, 1888.
- Donato degli Albanzani, v. Archivio stor. ital.
- v. Epistolario di C. Salutati.
- Novati, F., e Lafaye, G., Le manuscript de Lyon N.º C, in Mélanges d'archeologie et d'histoire, vol. XI, Paris 1891, p. 858 sgg., vol. XII, 1892, p. 149 sgg.
- Opuscula. Trium poetarum elegantissimorum, Porcellii, Basinii, et Trebani opuscula, nunc primum edita, Parisiis 1589.
- Oslo, Luigi, Documenti diplomatici tratti dagli archivî milanesi, vol. I, Milano 1864.
- Palermo, Franc., I manoscritti palatini, voll. I-II, Firenze 1853-60.

  Palmerius, Matthaeus, De temporibus liber (1294-1448), in Rerum italicarum scriptores (ed. Tartinio) t. I, Florentiae 1748.
- Palmerius, Matthias, Opus de temporibus suis (1449-1482), ibid., p. 239 sgg.

Pannoninus, v. Ianus Pannonius.

Parnemita, Antonius, v. BECCATELLUS.

- Papencordt, Felix, Cola di Rienzo, Hamburg und Gotha 1841.
- Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, ed. Höfler, Paderbonn 1857.

Paradiso degli Alberti, v. GIOVANNI DA PRATO.

- Paris, Paulin, Les manuscripts français de la bibliothèque du roi, tt. I-VII, Paris 1836-1848.
- Pastor, L., Storia dei Papi dalla fine del medio evo (trad. BENETTI), voll. I-II, Trento 1890-1891.
- Petrarcha, Franc., Opera, Venetiis 1508.
- Opera omnia, Basil. 1554.
  - (Nella presente opera è adoperata generalmente questa ediz. di Basilea; quella di Venezia è usata solo in via suppletoria).
- Scritti inediti pubbl. ed illustr. da Attilio Hortis. Trieste 1874.
- Epistolae de rebus familiaribus et variae, ed. Fracassetti, voll. I-III, Florentiae 1859-1863.
- Lettere delle cose familiari, libri ventiquattro; Lettere varie, libro unico, volgarizzate e dichiarate con note di G. Fracassetti, voll. I-II, Firenze 1869-1870.
- Rime, secondo l'edizione di Ant. MARSAND, Parigi 1847.
- Rime sopra argomenti storici, morali e diversi, ed. CARDUCCI, Livorno 1876.
- Poemata minora quae exstant omnia (recens. Rossetti), voll. I-III, Mediolani 1829-1834.
- Africa, cur. Corradini (Padova a Francesco Petrarca il XVIII luglio 1874), Padova 1874.
- De viris illustribus Vitae, cur. Al. RAZZOLINI. Le vite degli uomini illustri volgarizzate da Donato degli Albanzani da Pratovecchio, per cura di Luigi Razzolini, voll. I-II, Bologna 1874– 1879.
- Historia Iulii Caesaris, ed. Schneider, Lipsiae 1827.
- Petrarca e Venezia (offerto dall'Ateneo Veneto), Venezia 1877. (Contiene: Valentinelli, Codici manoscritti d'opere di Francesco Petrarca posseduti dalla biblioteca Marciana; Barozzi, Petrarca a Venezia; Fulin, Il Petrarca dinanzi alla Signoria di Venezia).
- Philelphus, Franc., Epistolarum familiarium libri XXXVIII ex eius exemplari transsumpti: ex quibus ultimi XXI novissime reperti fuere, Venetiis 1505.
  - (Per le altre edizioni delle lettere latine del Filelfo in rapporto con questa, e per le citazioni nell'opera presente cfr. vol. I, p. 347, n. 2).
- Cent-dix lettres greques de François Filelfe publ. par ÉMILE LEGRAND, Paris 1892. (Publications de l'école des langues orientales vivantes, III série, vol. XII).
- Die griechischen Briefe des Fr. Philelphus, v. Klette.
- Orationes cum aliis opusculis, Venet. 1492.
- Satyrarum Decades X, Venet. 1502.
- Convivia Mediolanensia, Spiris 1508.

- Piccolomineus, Iacobus, cardinalis Papiensis, Epistolae, v. AENEAS SYLVIUS.
- v. Aeneas Sylvius.
- Pius II Pont. Max., v. AENEAS SYLVIUS.
- Platina (Barth., s. Bapt., Sacchi da Piadena) Opus de vitis ac gestis summorum pontificum ad Sixtum IV pont. max. deductum, s. l. 1645.
- Poggius, Ioh. Franc. (Bracciolini), Opera, Basileae 1538. (Come supplemento è usata in quest'opera anche l'ediz. Argent. 1513).
- Epistolae. Editas collegit et emendavit plerasque ex codd. mss. eruit, ordine chronologico disposuit notisque illustravit Eques Thomas de Tonellis, vol. I, Florentiae 1832, II, 1859, III, 1861. (Cfr. vol. I, p. 338, n. 4).
- Epistolae duae editae ab Aug. Wilmanns, in Index scholarum in acad. Georgia Augusta per semestre aestivum 1877 habendarum.
- Historia populi Florentini, ap. MURATORI, Scriptt. rer. Ital., t. XX.
- Dialogus contra hypocrisim, justa editionem Lugd. (ut prae se fert) 1679 in Append. ad Fasciculum rerum expetend. et fugiend. ab Orth. Gratio editum sive T. II, op. et stud. Edw. Brown. Londini 1690.
- Historiae de varietate fortunae Libri quatuor, ed. a Dominico Georgio. Accedunt ejusdem Poggii Epistolae LVII quae nunquam antea prodierunt, Lutet. Paris. 11-23. 1723.
- Politianus, Angelus, Epistolarum libri XII. Miscellaneorum Centuria I, Antverp. 1567.
- Pontanus, Ioa. Iovianus, Opera omnia soluta oratione composita libr. I-III. Venetiis, in aedibus Aldi 1518-1519.
- Opera, tt. I-II, Basileae 1538.
- Porcellius, Petrus, Commentarii comitis Iacobi Piccinini, sive Diarium etc., ap. Muratori, Scriptt. rer. Ital., t. XX.
- Commentariorum secundi anni (1453) de gestis Scipionis Picinini etc., ibid., t. XXV.
- v. Opuscula trium poetarum etc.
- Preziner, Giov., Storia del pubblico Studio e delle Società scientifiche e letterarie di Firenze, vol. I, Firenze 1810.
- Quirinus, Ang. Maria (cardinalis), Diatriba praeliminaris ad Francisci Barbari Epistolas, Brixiae 1741.
- De optimorum scriptorum editionibus quae Romae primum prodierunt etc. rec. Schelhornius, Lindaugii 1761.
- Raccolta d'opuscoli scientif. e filol. (ed. dal Calogiera), t. XXV, Venezia 1741. (Giorgi, Osservazioni int. a Em. Grisolora).

- Rafael, (Maffeius) Volaterranus, Commentariorum urbanorum libri 38. Apud Claudium Marnium et haeredes Iannis, Aubri 1603.
- Rambaldi, Benvenutus, Imolensis, Commentarii in Dantis Comoediam, ap. Muratori, Antiquitates Ital., t. I.
- Benvenuti de Rambaldis de Imola Comentum super Dantis Aldigherii comoediam nunc primum integre in lucem editum sumptibus Guilielmi Warren Vernon, curante Iacobo Philippo LACAITA, voll. I-V, Florentiae 1887.
- Ramorino, Fel., Contributi alla storia biografica e critica di Ant. Beccadelli detto il Panormita, Palermo 1883.
- Renazzi, F. M., Storia dell'università degli studi di Roma, detta comunemente la Sapienza, vol. I, Roma 1803.
- Renier, Rod., v. Giorn. stor. d. lett. it.
- Reumont, Alf., Lorenzo de' Medici il Magnifico, voll. I-II, Leipzig 1874.
- Richardus de Bury, Philobiblion, in De bibliothecis nova accessio a T. A. S. D. (Ioh. Andr. Schmid), Helmstadii 1708.
- Rinuccini, Filippo di Cino, Ricordi storici dal 1282 al 1460, ed. AIAZZI, Firenze 1840.
- Ritschl, Frid., Parega zu Terenz, vol. I, Leipzig 1845.
- Ueber die Kritik des Plautus, in Opuscula philologica, vol. II., Lipsia 1868.
- Ritter, K., Geschichte der Philosophie, P. IX, (Geschichte der neueren Philosophie, P. I), Hamburg 1850.
- Romanin, S., Storia documentata di Venezia, t. IV, Venezia 1855.

  Roscoe, Wil., The life of Lorenzo de' Medici called the Magnificent,
  vol. I-III, Heidelberg 1825.
- Rosmini, Carlo de', Vita di Francesco Filelfo da Tolentino, tt. II-III, Milano 1808.
- Vita e disciplina di Guarino Veronese e de' suoi discepoli, voll.
   I-III, Brescia 1805-1806.
- Idea dell'ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino da Feltre e de' suoi discepoli, Bassano 1801.
- Rossetti, Dom., Petrarca, Giulio Celso e Boccaccio, Trieste 1828.
- Ressi, G. B. de, in Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica per l'anno 1871, Roma 1871.
- Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores, vol. II, P. I, Romae 1888.
- Rossi, Vitt., L'indole e gli studi di Giovanni di Cosimo de' Medici, (in Rendic. della R. Accad. dei Lincei, Cl. di scienze morali, stor. e fil., vol. II, fasc. I), Roma 1893.
- Sabbadini, Remigio, Centotrenta lettere di Francesco Barbaro, v. Barbarus.
- Guarino Veronese e il suo epistolario edito e inedito. Salerno 1885.

- Sabbadini Remigio, Notizie sulla vita e gli scritti di alcuni dotti umanisti, v. Giornale stor. d. lett. ital.
- Guarino Veronese e gli archetipi di Celso e Plauto, con un'Appendice sull'Aurispa, Livorno 1886.
- Storia del ciceronianismo e di altre questioni lett. nell' età della rinascenza, Torino 1886.
- Biografia documentata di Giovanni Aurispa, Noto 1891.
- Vita di Guarino Veronese, nel Giornale ligustico, vol. XVIII, Genova 1891.
- Briciole umanistiche, v. Giornale stor. d. lett. ital.
- Cronologia della vita di A. Beccatelli, v. BAROZZI.
- La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese, Catania 1896. Sabellicus, v. Coccius.
- (De Sade) Memoires pour la vie de François Petrarque, t. I-III, Amsterdam 1764-1767.
- Salutatus, Linus Colucius Pierius, Epistolae nunc primum in lucem editae a Ios. RIGACCIO, P. I-II, Florentiae 1741-1742.
- Epistolae nunc primum ex mss. codd. in lucem erutae. Recensuit, Colucii Vitam edidit, Praefatione Animadversionibusque illustravit Laur. Mehus, P. I, Florentiae 1741.
  - (Per le relazioni fra le due edizioni sopra citate v. vol. I, p. 304, nota 2.
- Epistolario di Coluccio Salutati, a cura di Fr. Novati, voll. I-III, 1891-1896. (Fonti per la storia d' Italia pubbl. dall'Istituto Storico Italiano).
  - (Per questa edizione v. le Giunte al vol. II p. 410).
- Invectiva in Antonium Luschum Vicentinum. Codex ineditus (ed. Dom. Moreni), Florentiae 1826.
- Saxius, Historia lit.-typogr. Mediol., v. ARGELATI.
- Scalamontius, Franc., Vita Kyriaci Anconitani, v. Colucci, Delle antichità Picene.
- Schelharnius, v. Quirinus.
- Schio, Giov. da, Sulla vita e sugli scritti di Antonio Loschi Vicentino, Commentari, Padova 1858.
- Schwab, Ich. Bapt., Ichannes Gerson, Würzburg 1858.
- Shepherd, Will., The life of Poggio Bracciolini, Liverpool 1802.
- -- Vita di Poggio Bracciolini tradotta da Tomm. Tonelli con note ed aggiunte, tt. I-II, Firenze 1825.
- Singularités historiques et littéraires (par Liron), t. I, Paris 1788. Springer, Ant., Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, Bonn 1867.
- Statuti della Università e Studio Fiorentino dell' anno 1387, seguiti da un'appendice di documenti dal 1320 al 1472, pubblicati da Aless. Gherardi, con un discorso di L. Morelli, Firenze 1881

(Documenti di storia italiana, t. VII).

- Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum, edidit Academia Caesarea Vindobonensis, voll. I-VI, Vindob. 1864-1875.
- Theiner, Aug., Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, t. II (1335-1389), Romae 1862.
- Thomas, Ant., De Ioannis de Monsterolio vita et operibus, Paris 1888.

   Les lettres à la cour des papes. Extraits des archives du Vatican pour servir à l'histoire littéraire du moyen-âge 1290-1423.

  (Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire publ. par l'École franç. de Rome), Rome 1889.
- Tibullus, Elegiarum libri duo rec. Baehrens, Lips. 1878.
- Tiraboschi, Gir., Storia della letteratura italiana, 2º ediz., tt. V-VI, Milano 1823-1824.
- Biblioteca Modenese, t. I, Modena 1781.
- Tomasinus, Iac. Phil., Bibliothecae Patavinae Manuscriptae (sic), Utini 1689.
- Petrarca redivivus. Edit. alt. correcta et aucta, Patavii 1650.
- Tommasini, O., Documenti relativi a Stefano Porcari, nell'Archivio della Società Romana di storia patria, vol. III, fasc. I-II, Roma 1879.
- Tonini, Carlo, La cultura letteraria e scient. in Rimini dal sec. XIV ai primordi del sec. XIX, voll. I-II, Rimini 1894.
- Traversarius, Ambrosius, (Camaldulensis), Latinae Epistolae a Petro Canneto in libros XXX distributae etc. Acc. eiusdem Ambrosii Vita a Laur. Mehus, etc. Florentiae 1759.
- Beati Ambrosii abbatis generalis Camaldulensis Hodoeporicon, Florentiae 1680.
- Ugelini, Fil., Storia dei conti e duchi d' Urbino, voll. I-II, Firenze 1859.
- Uzielli, Gust., La vita e i tempi di Paolo dal Pozzo Toscanelli, Roma 1894.
- Vahlen, Ioh., Lorenzo Valla, in Almanach der Wiener Akad. d. Wissensch., Wien 1864 (2ª ediz. 1870).
- v. VALLA LAUR., Opuscula tria.
- Vairani, Thom. Aug., Cremonensium monumenta Romae extantia, P. I. Romae 1778.
- Valentinelli, Ios., Bibliotheca manuscripta ad s. Marci Venetiarum. Codices mss. latini, tt. I-VI, Venetiis 1868-1878.
- v. Petrarca a Venezia.
- Valla, Laurentius, Opera, Basileae 1540.
- Opuscula tria ed. Vahlen, I-III, in Sitzungsberichte der philhist. Classe der Wiener Akad. d. Wiss., voll. 61-62, Wien 1869.
- Vegius, Mapheus, (Laudensis), Opuscula sacra, quae reperiri potue-

runt omnia. Nunc primum simul in Germania typis evulgata, in Magna Bibliotheca veterum patrum, t. XV, Coloniae 1622.

- Vergerio, Pietro Paolo, Epistole (ed. G. Combi), nei Monumenti storici pubbl. dalla R. Deputazione Veneta di storia patria, Serie IV, Miscellanea vol. V, Venezia 1887.
- Vermiglioli, G. B., Memorie di Iacopo Antiquario e degli studi lett. in Perugia nel sec. XV, Perugia 1818.
- Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, stampate la prima volta da Angrio Mai (Spicilegium Romanum, t. I) e nuovamente da Adolfo Bartoli, Firenze 1859.
- Vite di uomini illustri del sec. XV, rivedute sui mss. da Lud. Fratt, voll. I-III, Bologna 1892-1898 (Collezione di Opere inedite o rare).
- Commentario della vita di messer Giannozzo Manetti, ed. da P. Fanfani, Torino 1862 (Collezione di opere inedite o rare).
- Villani, Giovanni, Cronica (ed. MOUTIER), tt. III-VIII, Firenze 1823. Villani, Matteo, Istorie, ap. MURATORI, Scriptt. rer. Ital., t. XIV.
- Villani, Philippus, Liber de civitatis Florentiae famosis civibus, excodice Mediceo Laurentiano nunc primum editus, et de Florentinorum litteratura principes fere synchroni scriptores denuo in lucem prodeunt cura et studio G. C. Galletti, Florentiae 1847. (Contiene, oltre al cit. Liber del Villani: Lionardo Bruni, Le vite di Dante e del Petrarca; Dantis, Petrarchae ac Boccaccii vitae ab Iannoctio Manetti scriptae; Lionardi (Bruni) Aretini de Florentinorum republica, interprete Benedicto Moneta; Benedicti Accolti Aretini Dialogus de praestantia virorum sui aevi; Vespasiano, Comentario della vita di messer Giannozzo Manetti; Id., Leonis Baptistae Alberti vita; Bartholomaei Fontii, Annales suorum temporum ab a. 1448 ad a. 1483; Pauli Cortesii, De hominibus doctis dialogus; Franc. Bocchii, Elogia).
- Le vite d'uomini illustri fiorentini, colle annotazioni del conte MAZZUCHELLI, Firenze 1847 (Collezione di storici e cronisti italiani, t. VII).
- Villari, N. Machiavelli e i suoi tempi, 2ª ediz., voll. I-III, Milano 1894-96.
- Vita Leonis Bapt. Alberti, v. VILLANI PHIL., ed. Galletti.
- Vita di Cola Rienzo, ap. MURATORI, Antiq. ital., t. III.
- Vita di Cola di Rienzo, scritta da incerto autore nel secolo XIV, ridotta a migliore lezione ed illustrata con note etc. da ZEFI-RINO RE, Firenze 1854.
- Vitéz, Ioa., de Zredna, episc. Varadiensis in Hungaria, Orationes in causa expeditionis contra Turcas habitae, item Aeneae Sylvii Epistolae ad eundem exaratae, 1458-1457. Ed. Frannoi, Budapestini 1878.

- Voigt, Georg, Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst Pius II, und sein Zeitalter, voll. I-III, Berlin 1856-1863.
- Die Briefsammlungen Petrarca's und der venetianische Staatskanzler Benintendi, nelle Abhandlungen der K. bayer. Akademie der Wiss., III Cl., XVI vol., III sez., München 1882.
- Die Wiederbelebung des classischen Alterthums, oder das erste Iahrhundert des Humanismus, 3° ediz. curata da Max Lehnerdt, voll. I-II, Berlin 1893.
- Volaterranus, v. RAFAEL.
- Wattenbach, W., Peter Luder, der erste humanistische Lehrer in Heidelberg, Erfurt, Leipzig, Basel. Estr. dal vol. XXII della Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, con un'Appendice: Zur Geschichte der Universität Leipzig, Karlsruhe 1869.
- Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV und seiner Zeit., vol. I, Innsbruck 1878.
- Wesselofsky, Aless., Boccaccio, la società in cui visse e i suoi contemporanei, voll. I-II, Pietroburgo 1893-94.
  - (Di quest'opera, pubblicata in lingua russa, è in preparazione una traduzione italiana).
- v. Giovanni da Prato.
- Zacharias, Franc. Ant., Bibliotheca Pistoriensis, Augustae Taurin. 1752.
- Iter litterarium per Italiam, Venetiis 1762.
- Zanelli, Dom., Il pontefice Nicold V ed il risorgimento delle lettere e delle scienze in Italia, Roma 1855.
- Zanetti, Graeca D. Marci Bibliotheca, Venetiis 1740.
- Zardo, Ant., Petrarca e i Carraresi, Milano 1887.
- Zdekauer, Lod., Lo Studio di Siena nel Rinascimento, Milano 1894.
- Zeissberg, H. R., Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters, Leipzig 1873.
- Zippel, Gius., Niccold Niccoli, contributo alla storia dell'umanesimo, Firenze 1890.
- Zumbini, Bonav., Studi sul Petrarca, Firenze 1895.

•

# INDICE ANALITICO

N. B. I numeri arabici in carattere grassette indicano una diffusa trattazione del soggetto. I numeri non preceduti dall' indicazione del volume si riferiscono di regola al vol. primo; dove è segnato il vol. secondo in grassetto (II), s'intenda che i numeri che seguono, fino al capoverso, si riferiscono al secondo volume. Col numero III sono indicate le Giunte e Correstoni. Le citazioni sono divise una dall'altra dal punto e virgola; cfr. l'Avvertenza proemiale.

•

# INDICE ANALITICO

## A

Ablavio, s. Storia come fonte delle Decadi del Biondo II 483.

Accademia Platonica in Firenze, fondata da Cosimo de' Medici II 118.

Acciaiuoli, Angelo, e Zanobi da Strada 456 n. 2 e il Bruni II 167.

Acciaiuoli, Donato, s. cultura, scritti 890; discepolo dell'Argiropulo 367; s. commento ad Aristotele III 59.

Acciaiuoli, Niccola, protettore del Boccaccio 183 sg.; va a Napoli 290; 453 sgg.

Accialuoli, Piero, discepolo dell'Argiropulo 867.

Accelti, Benedetto, d'Arezzo, segretario florentino, s. insegnamento di diritto, s. dialogo de prestantia viror. sui aevi 390, II 482 n. 1; s. Storia della prima Crociata 391, II 485; s. rapporti con G. Agliotti 219; umanista e giureconsulto 469.

Accelti, Francesco, d'Arezzo, nello Studio florentino 343; segretario ducale a Milano 523; giurista e umanista II 469;III 54.

Accursio, giureconsulto, giudicato dal Valla II 478.

Acquettini. v. Giovanni da Prato.

Adamo da Genova, s. epigrammi contro Antonio da Rho 509.

Adimari, Dada, e S. Antonino 377, 489.

Agasone, Andrea, s. polemica col Trapezunzio II 184, 185.

Agllotti, Girolamo, Il 214 sgg.; s. epistolario 425.

Agostine, Aurelio, e il Petrarca 87 sgg, 182, 184, 168; e il Re Alfonso 460; e il Vegio II 41, 42; II 58; s. opere trad. in Francia II 829.

Ailly, Pier d', card., s. posizione di fronte alla letteratura classica II 332 sg.; dirige il Collegio di Navarra 339.

Albanzani, Donato (Apenninigena), raccomanda al Petrarca Giov. da Ravenna 215; s. libri 899; maestro di scuola a Venezia, s. rapporti col Petrarca e col Boccaccio, illustra e traduce loro opere 418; alla corte di Niccolò III d'Este 545.

Albergati, Niccolò, card., fa ricerche di codici 236, 261, 299; mecenate degli umanisti II 81, 54, 55.

Alberti, Antonio, s. villa del Paradiso, s. scritti 188, 869.

Alberti, Carlo, fratello di L. Battista 369.

Alberti, Leon Battista, 251 n. 8; 368 sgg.; 406; s. dedica a G. Franc. Gonzaga 584; 568 n. 4; s. chiesa dei Francescani a Rimini 576; II 69 n. 1; architetto di Niccolò V papa 81; s. giudizio sull'arte tipografica 308

n. 3; poeta petrarchesco 387; s. Philodoxeos 399; s. Trattato della famiglia 451 sg.; Leon B. e la cartografia 498.

Alberto da Sarteano, contro l'Ermafrodito del Beccadelli 479, 480; scolaro del Guarino a Verona 552; il 220 sgg.; s. prediche 429.

Albizzi, degli, discepoli di Roberto de' Rossi 291.

Aibizzi, Rinaldo degli, s. posizione a Firenze, s. esiglio, s. rapporti con la letteratura e col Filelfo 292; sonetto politico a lui attribuito III 15.

Alberto II, imperatore, estraneo alla cultura umanistica II 268.

Alcionio, l', e il cod. del De gloria di Cicerone 44 nota.

Alessandro V, Papa, e il Bruni II 19; concede una scrittoria al Loschi 20; A. e Giacomo da Scarperia 22; A. e Benedetto da Piglio 23.

Alessandro di Hales, negli scritti degli umanisti 458 sg.

Alessandri, degli, discepoli di Roberto de' Rossi 291.

Alessandro de Villadei, s. Dottrinale II 365.

Alfonso, re d'Aragona e di Napoli, contegno di Poggio verso di lui 333, 334, 335; 458 sgg.; accoglie il Gaza alla sua corte II 140; A. e la traduzione di Arriano 171; A. e l' Umanismo in Ispagna 346, 347.

Alfonso di S. Maria, arciv. di Burgos, e le traduzioni del Bruni II 165.

Alidosi, Lodovico, signore d'Imola, e P. P. Vergerio 573.

Alife, Niccolò d', amico del Petrarca 452, 454.

Alighieri, v. Dante.

Allegretti, Iacopo degli, istitutore dei Malatesta di Rimini 571; s. egloghe II 389.

Allemand, d', Cardinale, e F. Filelfo II 50.

Amanuensi, nel tempo dell' Umanesimo 398 sgg.; ai servigi del card. Bessarione II 126 sg.

Ammannati-Piccolomini, Iacopo, Card. di Pavia, e le opere latine del Petrarca 152; e le traduz. del Bruni II 161; favorito di Pio II Papa 227.

Ammiano Marcellino, le Storie scoperte da Poggio 242.

Andrea da Firenze, v. Fiocco.

Andrea Giuliano, discepolo di Guarino, s. elogio di E. Crisolora 283.

Andrea da Strada, fratello di Zanobi II 7.

Andrea, vescovo di Posen II 817.

Andrea di Wittingau, cancelliere di Iodoco marchese di Moravia, promuove gli studi umanistici in Germania II 264.

Andronico da Salonicco, e le traduz. d'Aristotele del Bruni II 164.

Angeli, Iacopo, v. Giacomo da Scarperia.

Angelo da Cingoli, traduttore di opere sacre dal greco II 102, 103, 104.

Angerville, d', Riccardo ; v. Riccardo di Bury.

Annibaldi, card., e Benedetto da Piglio 288.

Anonimo di Einsiedein, s. Guida di Roma scoperta da Poggio 266, 268.

Anonymus Marucellianus v. Lorenzo Pehem II 385

Antichità le, come scienza II 323 sgg.

Antonino, Arciv. di Fireze, 376 sgg.; s. Prospetti cronologici II 482.

Antonio da Bitonto, minorita, s. dispute con L. Valla 472.

Antonio d'Arezzo, frate minore, lettore di Dante in Firenze 885 n. 2.

Antonio da Massa, teologo, e il Traversari 821.

Antonio di Palagio, s. poesie politiche 298.

Antonio Pievano di Vado, lettore nello Studio florentino 841; lettore di Dante in Firenze 885.

Antonio da Rho, s. contesa con A. Beccadelli 479; 508 sg.; s. idee sull'Astrologia II 477; s. Dialoghi sugli errori di Lattanzio 508, II 465; s. scritto De imitatione 509, II 371.

Antonios Maria, sicario, e le lotte fra il Filelfo e i Medici 857, 858.

Apicio, 256 nota; il libro dell'Arte culinaria scoperto da Enoch da Ascoli II 194.

Apollonio, il codice dell'Argonautica 264.

Apostelie, Michele, s. orazione in morte del Bessarione II 120 nota; protetto dal Bessarione 127; contro il Gaza e Aristotele 150.

Appiano, tradotto da P. C. Decembrio | 92, 180, 197; dal Filelfo 181.

Arcelli, Laura, moglie del Panormita 483.

Arco. Francesco d', s. versi inviati a Federico III imp. 269.

Arco, Galeazzo d', II 169 nota.

Arctino, Carlo, v. Marsuppini.

Aretine, Francesco, v. Accolti, Griffolini.

Arctino, Giovanni, v. Lippi, Tortelli.

Arctino, Leonardo, v. Bruni.

Argiropuio, Giovanni, presso Palla Strozzi a Padova 291; 366 sgg.; l'Arg. e F. Filelfo II 112; protetto dal Bessarione 127; s. traduzioni d'Aristotele 177; l'Arg. e il duca di Worcester 250; e G. Vitez. 808; e G. Pannonio 811.

Ariginus, umanista alla Scuola di Plassenburg II 284.

Aristide, retore, s. Encomio di Bacco trad. da A. Cenci II 24.

Aristofane II 127, 161 n. 2.

Aristotele, 297; il primo cod. della Politica in Occidente 405; conoscenza di A. nel M. Evo II 156, 162, 163; l'A. genuino II 177; i Problemi acquistati da Niccolò V papa II 195; A. e il Petrarca 82 sgg. II 168; e il Boccaccio 176; polemiche int. A. e Platone II 117, 118, 150, 151; traduz. in latino antiche II 102, 157, 162 sg.; traduzioni di Roberto de' Rossi 227, 289, II 159, 160; dell'Argiropulo 366, II 177; di G. Manetti 497; di Andrea de Biliis 505; l' Etica trad. da Bartol. da Messina II 102; dal Bruni 163; le due Etiche trad. da Gregorio Tifernate e da G. Manetti 176; la Metafisica dal Bessarione 176; l' Economia dal Bruni 168; la Politica dal Bruni 163 sg.; giudizi int. alle traduz. del Bruni 164 sgg.; la Storia degli animali trad. dal Trapezunzio 186, 175; dal Gaza 189, 175; la Retorica dal Trapezunzio 186, 175; dal Filelfo 173; i Problemi della Meccanica dal Gaza 189, 175; traduzioni in francese 829, 380, 892; commenti ad A. 879, 881, 383, I 290.

Arnest, arciv. di Praga, e Cola di Rienzo II 257; e il Petrarca 259.

Arragazzi, v. Bartolommeo da Montepulciano.

Arriano, 894; Il 101; giudicato da Pio II papa 158; trad. dal Vergerio e rifatto da B. Fazio 171, 265.

Arte, l', e l'Umanesimo 374 sgg.

Arundel, Tommaso, arciv. di Canterbury, s. corrisp. epist. col Salutati II

Arzimboldi, Niccolò d', 508; protettore del Filelfo 511, 527.

Asconio Pediano, s. Commentari scoperti e trascritti da Poggio 240 sg., II 375; 298 n. 1; II 370; loro divulgazione II 381.

Astrologia, l', e il Petrarea 75 sgg.; e il Boccaccio 174; e il Salutati 207; e il Basini 582; libri astrologici il 826; l'astr. e gli umanisti 476, 477.

Atti. Isotta degli, e la poesia cortigiana 577.

Augusto, Ottaviano, s. Epigrammi e Lettere noti al Petrarca 45 nota.

Aurispa, Giovanni. Ricerca codici in Germania 261; libri da lui portati dalla Grecia 263, 264; l'A. e il Niccoli 299; l'A. a Firenze 845 sgg.; a Bologna, 846, II 49; maestro di L. Valla 461; 494; 556 sgg.; l'A. come scrittore 558; l'A. collettore di codici 559; l'A. e Niccolò d' Este 560; l'A. alla Corte di Roma II 88, 81, 82; a Costantinopoli 111; interprete al concilio di Firenze 114; s. traduzioni dal greco 178; s. recensioni di testi 376; s. elegie 393; s. lettere 426; s. raccolta d'iscrizioni 385, I 269 n. 1: s. contesa con Poggio 440; s. concetto della storia romana 482.

Averroisti, gli, e il Petrarca 90 sgg; gli A. a Padova 429.

 $\mathbf{B}$ 

Bagnolo, Guido da, Avverroista 91.

Baldo, da Perugia, giurista, allo Studio di Frenze 841; giudicato dal Valla II 478.

Ballistario, Giovanni, maestro di Fl. Biondo II 35.

Bandini, v. Domenico d'Arezzo.

Barbaro, Ermolao, alla corte di Eugenio IV 421; insegna a Padova (?) 436; discepolo del Guarino, traduce le Favole d'Esopo 552; II 38.

Barbaro, Francesco, dicepolo di Giov. da Ravenna 421; di Gasparino Barzizza 223; emenda codici di Cicerone 248, il suo esemplare di Tacito. libri dell'Aurispa presso di lui 263; s. relazioni con N. Niccoli 299, 306. III 18; 419 sgg.; chiama a Venezia il Filelfo e il Trapezunzio 424; apprende il greco da Guarino 552; invita a Bergamo Fl. Biondo | 85: sue cure per il Trapezunzio 183; s. traduzioni dal greco 172; s. orazione a Sigismondo imp. 268; 875; s. Epistolario 426; oratore pubblico a Venezia 432; paciere fra gli umanisti 442; s. scritto sull'educazione 449.

Barbaro, Zaccaria, discepolo di Guarino 417 n. 2.

Barbato, Marco, da Sulmona, s. amicizia col Petrarca 452, 454; s. conoscenza del greco II 104.

Barbavara, Francesco, alla corte di F. M. Visconti 505; s. relazioni col Filelfo 510.

Barbo, Niccolò, (Cfr. Leh. e Valb.).

Barbo, Pietro, v. Paolo II Papa.

Bardi, Roberto de', 127.

Barlaamo (Bernardo da Seminara), maestro del Petrarca in Avignone 51, 103; erudisce Paolo da Perugia 173, 452; II 105 sg.

Barrile, Giovanni, amico del Petrarca 452.

Bartolommeo da Messina, traduce l'Etica di Aristotele II 102.

Bartolommeo (Aragazzi) da Montepulciano, s. attività letteraria 287; codici da lui portati da Costanza in Italia 242; II 27 sg.

Bartolommeo de Regno, s. insegnamento allo studio di Bologna, s. poesie II 48, 49.

Bartolommeo, certosino, s. rifacimento della Vita del Beato Petroni di G. Colombini 177 n. 2.

Bartolo, da Sossoferrato, giureconsulto, parente di N. Perotti II 129, 468; giudicato dal Valla II 478.

Barzizza, Gasparino da, (Bergomate) 220 sgg.; completa le Istituzioni di Quintiliano 239, II 374; s. recensione del cod. del De Oratore 246; 258; maestro di latino a Venezia 428; insegna a Padova 435; 431; s. attività letteraria a Milano 506, 507; insegna a Pavia 515; segretario papale? Il 28 n. 1; allo Studio di Bologna 49; s. scritti sull'ortografia latina 367; s. cure per il Plauto 378; s. commenti ai classici latini 380, 381; s. stile ciceroniano 407, 408; s. stile epistolare 416; s. Epistolario 424; s. manuale di epistolografia 428; s. orazioni 431, 482; s. manuale di retorica 434, 435; s. scritto sui nomi d. magistrature romane 492.

Barzizza, Guiniforte da, suoi studi; s. insegnamento a Novara; s. vicende e attività alle corti di Alfonso d'Aragona e di F. M. Visconti; s. opere 490, 507, 508; istitutore dei figli di Fr. Sforza 520; s. allocuzione a Niccolò V, II 70; s. rapporti con Giovanni II di Castiglia 346.

Basilea, s. Università, II 292.

Basiliani, monasteri, e gli studi ellenici II 101.

Basilio, s. scritti spediti da Ciriaco in Italia 278; trad. in lat. dal Trapezunzio II 46, 191, 808, 814; dal Bessarione 124 n. 2; dal Traversari 168; da Guarino 172; commenti su Basilio attrib. a Guarino 881.

Basini, Basinio, discepolo di Vittorino da F. e di T. Gaza; s. « Meleagride », s. vicende a Ferrara 564, 579 sgg.; s. contese col Porcellio e con T. Seneca 584, 585; s. familiarità con i poemi d'Omero II 187; s. poesie 893. Batracomyomachia la, trad. dal Marsuppini 187.

Battifolie, Roberto da, e il Petrarca 150.

Beaufort, Enrico, vesc. di Winchester e Card., ricerca codici a Costanza, s. rapporti con Poggio II 244, 246; fonda la biblioteca del Duomo di Canterbury 246.

Beccadelli, Antonio (Panormita), discepolo del Barzizza 223; 302; di Mattia Lupi 409; 477 sgg.; il B. a Pavia 481, 482, 486, 510, 515; a Napoli 482 sgg. II 71; s. lotta col Valla 486 sgg.; s. Ermafrodito 477 sgg.; II 401; s. lettere 485 n. 2, II 419, 426; de dictis et factis Alphonsi regis 489; incoronato poeta da Sigismondo imp. Il 267; legge Livio a Re Alfonso 377; s. commento a Plauto 882; s. stile 409; s. discorsi 482; 392; 393.

Beccaria, Antonio, poeta e umanista, presso il duca di Glocester II 248. Becchi, Guglielmo, vescovo di Fiesole, s. commenti ad Aristotele II 383.

Beilavista, Girolamo, s. mappamondo II 498.

Bembo, Francesco, podestà di Verona, 438 n. 1.

Bembo, Pietro, s. stile II 409.

Benedetto, frate, scrittore e miniatore di codici in S. Marco di Firenze 402. Benedetto da Piglio, poeta e segretario papale, s. vicende 288; II 23; s. poesie II 264.

Benedette XXII, papa, s. biblioteca in Avignone II 196; B. e Nicola di Clemanges II 841.

Benintendi, v. Ravagnani.

Benvenuta di Giovanni, da Creda, e il Niccoli 301, 305, 317, 318.

Benvenuti, Lorenzo, s. invettiva contro il Niccoli III 16, 20.

Benvenuto da Imola, v. Rambaldi, B.

Benzi, Ugo, medico e filosofo, nell'Università di Ferrara, al Concilio di Ferrara 547; s. disputa int. a Platone e Aristotele II 117, 118; biasima la traduz. del Bruni dell'Etica 165.

Bernardino da Siena, 299; inveisce contro il Panormita 480; culto tributatogli da M. Vegio II 40, 48; B. e i Minori Osservanti 207; 222.

Bersuire (Bercheur), Pietro, s. traduz. di Livio, s. rapporti col Petrarca II 223, 828.

Bessarione, cardinale, e Tacito 251; e Alfonso d'Aragona 498 n. 1; protettore dei dotti greci II 31; invita il Valla a Roma 86; 120 sgg.; protettore del Perotti 129, 130, 131, 132; s. contesa col Trapezunzio 151; s. traduzione della Metafisica di Aristotele 176; aiuta il Valla a correggere il testo della Bibbia 466.

Biblioteche, del Petrarca 48 sgg.; di Monte Cassino 285; del Niccoli 299; del re Roberto di Napoli 452; dei Medici 408 sgg.; dei Visconti 500; di Federigo d'Urbino 569; del card. Colonna 11 30; del card. Orsini 30; del card. Landriani 81; del Bessarione 126 sgg.; dei papi fino a Niccolò V e sotto di lui 196 sgg.; di Riccardo di Bury 243; di Giovanni Vitez 308 di M. Corvino 816 sg.; dei Re di Francia (Louvre) 826 sg.

Bildstone, Niccolò, s. rapporti con Poggio II 247.

Biliis, Andrea de, filosofo e teologo, s. attività in Milano e Siena 505. Biografie. composte dagli umanisti II 490 sg.

Biondo, Flavio, trascrive il Brutus di Cicerone 246; Il 65 sgg.; 83 sgg.; B. e G. Agliotti 219, 164; emendatore di testi antichi 377; B. e il rifacimento di Procopio del Bruni 167; 384; s. polemica letteraria col Bruni 438 sgg.; s. Roma instaurata 498 sg.; s. Historiarum decades 482 sgg. 487 sg.; s. Roma triumphans 491; s. De militia et iurisprudentia 492 s. Italia illustrata 496.

Biendo, Francesco, protetto da Sisto IV papa III 48.

Biondo, Gasparo, ottiene un ufficio da Niccolò V II 85; 129 n. 1; protetto da altri papi III 48.

Bisticci, v. Vespasiano.

Blumenau, Lorenzo, s. vicende, s. collezione di libri, s. scritti II 295, 296. Boccaccio, Giovanni, 165 sgg.; B. e il Petrarca 101, 166 sgg. 174 sgg. 196, 387; B. e Dante 117 sg. 166, 384, 387; B. pubblico lettore della Commedia 185, 884; B. come erudito 178 agg. II 874, 480, 485 ag.; B. e la lingua e lett. greca 166, II 108 sg., 106 sg.; s. religiosità 177; II 460; s. attacchi contro i monaci II 205 sg.; s. polemica contro i giuristi II 470; B. sostenitore della poesia 178 sg.; la Fiammetta 180; B. e la gloria 181; s. personalità e vicende della vita 182 sgg.; B. e i mecenati 183 sgg., 457; s. morte 186; s. influenza sulla cultura a Firenze 187; visita la biblioteca di M. Cassino 285; scopre Tacito 250; fama del B. presso i poteri (Firenze e le tre corone) 875, 878 sgg.; la libreria del B. 401; s. opere 170 sgg.; s. Elogio e Apologia del Petrarca 168; s. scritti in volgare 170, 179; De praeclaris mulieribus 181, 418, 545, II 381, 480, 491; De casibus virorum ill. 172, II 881, 408, 491; De genealogia deorum 172; De montibus, silvis etc. 178; Egloghe 180, II 387; s. Commento alla D. Commedia 884; s. Vita di Dante 887; s. Invettiva contro l'Acciaiuoli II 437; s. traduz. di Livio II 155.

Boezio, e Dante 13; attaccato da L. Valla 465.

Boles, grammatico greco, maestro di Ciriaco d'Ancona 278.

Bologna, la sua Università e l'Umanesimo II 46 sgg., 845, cure del Bessarione per questa 124.

Bonattino da Padova, poeta, contemporaneo di A. Mussato 18.

Bonifacio IX, Papa, nomina il Poggio scrittore apostolico II 9.

Borgia, Cesare, e la biblioteca ducale d'Urbino 569.

Borso, duca di Ferrara, v. Este.

Bracelli, Iacopo, segretario e storiografo della Repubblica di Genova, s. importanza come umanista 440.

Bragadino, Domenico, s. scuola pubblica a Venezia 425.

Bragadino, Vettore, podestà di Verona 488 n. 1.

Branda, Cardinale, ricerca codici in Germania 285, 259; fautore dell' Umanesimo II 26.

Brippi, o Brivio, Guinipera, s. studi di latino 506.

Brippi, o Brivio, Giuseppe, s. vicende, s. rapporti con gli umanisti, s. allocuzioni e-poesie latine 505, 506, II 267 n. 4; s. poesia sulla congiura del Porcari 69 n. 1; alla corte di Niccolò V 91 sg.

Broaspini, Gaspare, fornisce codd. di autori latini al Salutati 210.

Broccardo, Girolamo, s. inimicizia col Filelfo 356 sgg.

Brossano, Francescolo da, s. trattative col Boccaccio e il Salutati per pubblicare il poema dell'Africa 197, 210, III 24.

Brunellesco, s. familiarità con L. B. Alberti 370; s. studio di Dante e delle antichità di Roma 376, II 18.

Brunetto Latini, s. traduzioni dei classici latini 14, II 154; s. uso dell'allegoria 84; segretario della rep. florentina 889.

Bruni, Donato. trad. l'Historia florent. del padre Leonardo 311 nota.

Bruni, Francesco, s. rapporti col Petrarca 114, 218 n. 1; rapporti col Salutati III 48, lettore nello Studio florentino 340; segretario nella Curia papale II 8.

Bruni, Leonardo, d'Arezzo, e il Salutati 218; e Giov. da Ravenna 221; e il Crisolora 227 sg., 261; s. ricerche di codici greci 261; conosce Ciriaco d'Ancona 275; s. ammirazione per il Niccoli 302; s. guerra con lui 305 sg.; 307 sgg.; segretario e storiografo della rep. florentina 390, 892; il B. e L. Valla 462; e Alfonso il Magnanimo 498; e il Brippi 506; e Vittorino da Feltre 534; il B. nella Curia papale II 18 sg., 26; s. disprezzo per Bartolommeo da Montepulciano 28; s. fama presso gl'Inglesi 251; s. disprezzo per la barbarie tedesca 300; emendatore del testo di Livio 376; 384; esecutore testamentario del Niccoli 401; s. stile 409; s. moralità 455; s. disprezzo per le scienze giuridiche 471; studia Tacito III 12.

S. scritti 310, II 409, 418, 482, 439; Epistolario 312, II 424; Formulario per lo stile epist. II 428; Orazioni 311, II 401, 482; Oratio in hypocritas II 206' sg.; rer. suo tempore gestar. Comment. II 487; De laudib. florent. urbis 310, 392; Περί της των Φλωρεντίνων πολιτείας 310, 392, III 65; Historia florentina 310, 392; De origine Mantuae 534; Dialogi ad Petrum Histrum 380 sgg.; Isagogicon moralis philosophiae II 445; Isagoge de vitiis grammaticor. II 366; De studiis et litteris II 453; Polyxena II 398; Vita di Dante e del Petrarca 388; II 486; Traduzioni dal greco 310, 459; II 159 sgg., 185, 249, 453; Commento ad Aristotele (?) 338 n. 5; Commentari sulla storia greca 167; Comment. della prima guerra punica 167, 328; De bello italico contra Gothos 167; de recta interpretatione III 51.

Bruto, Marco, s. lettere tradotte da Rinuccio da Castiglione II 83, 184.

Buonaccorsi, Filippo, (Callimacus experiens) e la pretesa congiura contro

Paolo II papa II 229; ospitato da Gregorio di Sanok 320.

Buonaccorsi, Pisano, 520 n. 1.

Buondelmonti, Cristoforo de', s. biblioteca 404; s. studi, viaggi, opere, relazioni con gli umanisti II 495.

Buondelmonti, Vaggia de', sposata da P. Bracciolini 329.

Buoninsegni, discepoli di Roberto de' Rossi 291.

Buoninsegni, Domenico, dipinge le tavole per la Geografia di Tolomeo III 10. Buriev. Gualtiero, s. cognizione delle opere di Cicerone 41.

Bursa, Benedetto, lettore nello Studio di Ferrara 564.

Bussi, Giov. Andrea de', vesc. d'Aleria, discepolo di Vittorino da Feltre, s. Elogio di questi 582 n. 1, 541; s. amicizia col Gaza, s. edizioni dei classici II 141; s. prima edizione di Strabone 183 e n. 1; prefetto della Vaticana 199.

Buzario (Barzicio?), Antonio, s. Cauteraria, commedia, II 400 n. 5.

 $\mathbf{C}$ 

Cabassoles, Filippo di, cardinale, e il Petrarca 121.

Caccia, Stefano, s. lettera sulla congiura del Porcari II 69 n. 1.

Calcidio, s. traduzione di Platone II 102.

Calcondila, (o Calcocondila) Demetrio, insegna il greco a Padova 437; notizie della s. vita III 28 sg.

Callisto III, papa, fa sperpero dei libri della Vaticana II 199; suo contegno ostile verso l'umanesimo II 225, 228.

Callimachus Experiens, v. Buonaccorsi.

Caloria, Tommaso, da Messina, amico del Petrarca 127.

Cambiatore, Tommaso, traduttore di Virgilio, incoronato da Sigismondo imp. II 267.

Campanea, Francesco de, maestro di scuola a Ferrara 563.

Campanea, Giovanni de, maestro di grammatica a Ferrara 548 n. 2.

Campano, Giannantonio, discepolo del Valla 462 n. 2; favorito di Pio II papa II 227; suoi dileggi contro i tedeschi 301; s. stile 409.

Campesano, Benvenuto, poeta vicentino; versi composti in morte di lui da Ferreto da Vicenza 20.

Camulio, Niccolò, cancelliere della repubblica genovese, cultore dell'antichità 441.

Cappelli, Pasquino de', alla corte di Giangaleazzo Visconti, s. relazioni con gli umanisti 500; manda le Lettere di Cicerone al Salutato 211.

Capra, Bartolomeo, vesc. di Cremona, arciv. di Milano, e le Lettere di Cicerone 245; e gli scritti minori di Tacito 254.

Capranica, Domenico, cardinale, favorevole all'umanesimo; suoi scritti teologici il 41; 120 n. 1; sue poesie 387.

Capranica, Niccolò, vesc. di Fermo; s. Tractatus de modo studendi, sua orazione in morte del Bessarione II 120 n. 1.

Carrara, Francesco I (il Vecchio) da, signore di Padova, e il Petrarca 102, 156, 429; s. funerali descritti dal Vergerio 490.

Carrara, Francesco II (Novello) da, signore di Padova, e il Vergerio 430; e Giovanni da Ravenna 431.

Carrara, Giacomo da, sign. di Padova, e il Petrarca 428; e il preteso sepolcro di Tito Livio 434. Carrara, Ubertino da, il Vergerio gli dedica il s. trattato sull'Educazione II 451 n. 1.

Carbone, Ludovico; s. orazioni in morte di Guarino Veronese 547 n. 2; del duca Borso d'Este 565; s. insegnamento a Ferrara e a Bologna, s. edizione delle lettere di Plinio il Giovane 566, Il 316; s. orazioni e poesie 483.

Carlo IV, imperatore, e il Petrarca 68 sgg. 455 sg.; incorona a Pisa il poeta Zanobi da Strada 455; s. educazione, cultura, autobiografia II 256; C. e l'umanesimo 256 sgg. C. e Cola di Rienzo 257 sgg.

Carlo V, il Saggio, re di Francia, s. cultura, s. amore per le scienze, s. biblioteca II 326; traduzioni dal latino promosse da lui 329 sg.

Carlo VI, re di Francia, s. passione per i libri, s. rapporti con Giov. de Montreuil II 327; 330.

Carlo VII, re di Francia, e gli umanisti italiani, e Francesco Sforza II 827. Carte geografiche, possedute dal Niccoli 229, II 498; la Carta d'Italia attribuita al Petrarca e al Re Roberto 157, II 498; carte di altri umanisti 498.

Casa, Tebaldo de; s. abilità come copiatore di codici, opere copiate da lui 394, 395; trascrive dall'originale il *De Contemptu mundi* del Petrarca 133 n. 2; s. conoscenza del greco II 104.

Casa Giocosa, la, di Vittorino da Feltre 535 sg.

Casaubono, Isacco, e la traduz. di Polibio del Perotti II 182.

Casella, Lodovico, intermediario fra Borso d'Este e i letterati 565, II 78. Casini, Bruno, maestro di rettorica e di declamazione a Firenze II 429.

Cassarino, Antonio, s. traduz. d. Repubblica di Platone; notizie sulla sua vita II 170 n. 8.

Cassio Dione s. opere possedute dall'Aurispa 264; tradotte dal Filelfo 851. Castiglione, Francesco da, notizie della sua vita, s. Vita Victorini Feltrensis 532 n. 1.

Castiglione, Guarnerio da, giurista, 508.

Caterina da Siena, e le tendenze umanistiche 194.

Catullo, C. Valerio, s. poesie conosciute dal Petrarca 48; dal Salutati 210; testo di C. emendato da Guarino Veronese II 376.

Cavaillon, vescovo di, e gli scritti latini del Petrarca 107, 151.

Cavalcanti, Mainardo de', fa un donativo al Boccaccio 185; il Boccaccio gli dedica un suo libro 453.

Ceba, Niccolò, s. progetto di viaggio in Oriente con Ciriaco d'Ancona 274; fa ricerca di libri greci 399 n. 4.

Cecco d'Ascoli, s. critiche alla Divina Commedia, combattute dal Salutati 879, 883, 884.

Celso, Cornelio, l'archetipo scoperto da G. Lamola III 12.

Cenci, Agapito, de' Rustici, scolaro di L. Bruni 230; assiste ai funerali di M. Crisolora 231; al concilio di Costanza 237; inveisce contro la barbarie dei tedeschi 238; s'interpone nella contesa tra il Poggio e il Filelfo 360; nella Curia papale II 17, 22; 23 sgg.; il C. e Niccolò V 83; s. traduz. di Aristide 170; s. orazione in lode di Sigismondo imp. 268; s. recensione del testo di Livio, s. poesie 398.

Cendrata, Taddea, moglie di Guarino Ver. III 30.

Cesarini, Giuliano, cardinale, ricercatore di codici in Germania 285; C. e la ricerca di Livio 249; C. e il Niccoli 299; fautore dell'umanismo II 26, 31.

Cesena e l'Umanesimo, v. Malatesta Novello.

Charlier, Giov., v. Gerson.

Ciani, Giovacchino, 177.

Cicerone, M. Tullio, tradotto in volgare da B. Latini 14, 41, II 154; studiato da A. Mussato 18; studiato e apprezzato dal Petrarca 29 sgg.; conoscenza di C. nel M. Evo 40 sg.; opera del Petr. per ritrovarne gli scritti 41 sgg., 210, 246; C. e il Boccaccio 168, 175; e il Salutati 204, 210 sgg., II 374; s. giudizio sull'apocrifità del De differențiis e dei Synonima di C. 210, III 8; lezioni su C. di Giov. di Ravenna 219; scoperte delle opere rettoriche fatte da Poggio 248 sgg.; da altri umanisti 245 sgg.; 828; le Lettere di C. donate a Gian G. Visconti 487; le Investigazioni sull'arte ret. di C. del Loschi 502, II 381; Gasp. Barzizza e il Ciceronianismo 506; la Vita di C. del Bruni II 160; 161; 162; le Lettere possedute da U. di Glocester 249; opere trad. da G. Tiptoft 250; conoscenza e studio di C. in Francia 322, 337, 339, 343; il De senectute trad. da L. di Premierfait 830; scritti di C. nelle bibl. francesi 826 sg.; ricercati in Francia da italiani 328; le Lettere emendate dal Salutati 374 n. 2; le Filippiche da Poggio 875; Orazioni commentate e riassunte da Loschi e dal Polentone 881, I 483; i Paradossi comment. da Guarino 381; il De Oratore da Ognibene da Lonigo 382; commenti a C. del Trapez. e del Valla 382 sg.; le Accademiche col tit. de laude philosophiae III 2.

Cidonio, Demetrio, s. venuta in Italia col Crisolora 225; maestro di Giacomo d'Angelo da Scarperia 225, 226, III 9.

Cipriano, Cecilio, s. scritti posseduti da Niccolò da Treveri 257.

Cipro, libri e antichità ivi trovati da Ciriaco d'Ancona 278.

Ciriaco, de' Pizzicolli, d'Ancona 269 sgg.; s. Itinerarium 277 n. 2; s. Commentari 279 sg.; s. scritti e poesie 281 sgg. 421; 415; s. rapporti con l'imperatore Sigismondo II 268; importanza delle sue esplorazioni 384; s. preghiera a Mercurio 464.

Cirillo, s. opere tradotte dal Trapezunzio II 196, 191.

Claudiano, onorato in Firenze 375.

Clemente VI, papa, biasima lo stile burocratico del Petrarca II 6.

Clerici Vagantes, 8.

Climaco, Giovanni, tradotto da Angelo da Cingoli II 103.

Col, Gualtiero, s. amicizia con G. di Montreuil II 834, 838.

Cola di Rienzo, e il Petrarca 55 sgg.; s. raccolte d'iscrizioni e Descriptio urbis Romae 57, 267, Il 884; Cola a Praga Il 257.

Collenuccio, Pandolfo, 499.

Colombini, Giovanni, s. vita del beato Petroni 177 n. 2.

Colonna, Giacomo, amico del Petrarca 114, 135, 143.

Colonna, Giovanni, cardinale, e il Petrarca 154, II 412.

Colonna, Oddo, v. Martino V Papa.

Colonna, Prospero, card. e il cod. di Ammiano Marcellino 242; s. biblioteca, s. tendenze letterarie II 30.

Columella, s. libro sull'agricoltura scoperto da Poggio 243; trascritto dal Niccoli II 875.

Commedia, la, trattata dagli umanisti | 895, 397 sgg,; Comoedia de falso hypocrita 400.

Commenti agli scrittori classici, II 381 sgg.

Contarini, Audrea, e la traduz. di Eusebio del Trapezunzio II 137.

## INDICE ANALITICO



Contarini, Francesco, 411 n. 2.

Contarini, Zaccaria, averroista a Venezia 91.

Conti, Niccolò de', s. relazione de' suoi viaggi II 495 n. 1.

Conti, Giov. de', card. 274.

Contratto, Ermanno, e lo studio del greco nel medioevo II 101.

Convenevele da Prato, primo maestro del Petrarca, s. affezione per questi, sue poesie 28 sg., II 448.

Conversano, Giovanni, III 8.

Coppoli, Ivone, giurista, chiamato all'Università romana da Eugenio IV, II 45.

Corbinelli, Agnolo de', protetto di C. Salutati 208; II 449 n. 8.

Cerbinelli, Antonio, discepolo del Crisolora, ospita il Guarino; s. biblioteca 291, 344.

Cornelio Nipote, s. Vita di Attico trovata dal Traversari 299.

Corraro, Antonio, card., lega la sua biblioteca al convento di S. Giorgio Maggiore in Venezia 427.

Corraro, Gregorio VII, recensore del testo di Plauto 258 n. 4, II 378; porta in Italia l'opera di Salviano « Della Provvidenza di Dio » 261; difende la nobiltà veneziana contro Poggio 411; s. satira sull'educazione 418 n. 3; alla corte di Eugenio IV 421; s. tragedia « Progne » 542, II 896; 32 sgg.; sotto Niccolò V 83; s. relazioni con G. Agliotti 219; s. versi erotici, satire, epigrammi 898; s. poemetto sull'arte pedagogica 449 sg. Cortese, Paolo, s. stile II 409; il C. e il trattato sull'educaz. di P. P. Ver-

gerio II 451. Cosimo da Cremona, decifra per il primo il cod. del *De Oratore* 246, III 11.

Courtecuisse, Giov. de, s. traduzioni dal latino II 330 n. 2. Cristiano di Trauenstein, e l'Università di Vienna II 271.

Crisococca, greco, maestro del Filelfo 848; e del Bessarione II 111.

Crisolora, Giovanni, maestro del Filelfo 348; e di Guarino II 111.

Crisolora, Emanuele, 224 sgg.; il Cris. e il Traversari 815; s. partenza da Firenze 848; generosamente accolto da Carlo Zeno a Venezia 414; insegna a Pavia 515; s. Paragone tra l'antica e la nuova Roma II 14 n. 8; s. venuta e insegnamento a Roma 44; maestro di Guarino a Bisanzio 111; impulso da lui dato alle traduzioni dal greco 158 sg.; s. Erotemata 372.

Crisolorina, Teodora, moglie di F. Filelfo, gli apprende il greco 848, 860, II 111; s. morte III 21.

Crisostomo, Giovanni, tradotto in latino da Palla Strozzi 291; da Ambrogio Traversari II 29, 168; da Angelo da Cingoli 103; da G. Trapezunzio 186, 191; da Teodoro Gaza 191; dal Tortelli III 48.

Critica storica, la, e l' Umanesimo II 485 sgg.

Crivelli, Giovanni, s. scritti sulla storia romana II 28 n. 5, 480.

Crivelli, Lodrisio, discepolo e poi rivale del Filelfo a Milano, va a Roma presso Pio II papa 522 sg.

Crotto, Luigi, consigliere di Filippo M. Visconti, e il Panormita 510.

Curlo, Giacomo, 498 n. 1; II 171 u. 2; emenda un cod. di Livio per Re Alfonso di Napoli II 377.

Cusano, v. Niccolò da Cusa.

Curzio, Quinto, ricevuto dal Salutati 207; posseduto da Niccolò da Treviri

## INDICE ANALITICO

257; fatto tradurre da Re Alfonso d'Aragona 460; tradotto da P. C. Decembrio 511, II 155.

Czernahora, v. Protasio.

102:

D

Dante Alighieri, amico dell'antichità 13 sgg.; D. e l'idea della fama 16 sg.; s. morte cantata da Ferreto da Vicenza 20; D. e gli scritti di Cicerone 41; D. e il Petrarca 117 sgg.; individualilà di D. 131; gli «accidiosi » della Div. Comm. 140; onoranze a Dante in Firenze 875, 385, 389; D. nella estimazione degli umanisti 878 sgg.; lezioni sopra D. a Firenze 185, 221, 351, 384 sg.; traduz. francese antica della D. C. III 57.

Dalmazio de Muro, arciv. di Saragozza, protettore di Guiniforte Barzizza 490; s. fama di scienziato e di mecenate II 347.

Dandolo, Andrea, s. amicizia col Petrarca 412.

Dandolo, Leonardo, averroista in Venezia 91.

Darete Frigio, imitato da Antonio Loschi II 896.

Dati, Agostino, segretario e oratore della rep. di Siena 409; II 482; suo manuale di epistolografia II 428.

Dati, Goro, s. descrizione di Firenze 391.

Dati, Lionardo, scolaro di Zomino da Pistoia 287; del Traversari e del Marsuppini, s. commento alla « Città di vita » di M. Palmieri 293; s. vicende, s. posizione nella Curia, s. meriti letterari il 77, 78; s. relazioni con G. Agliotti 219; 308 n. 3; s. tragedia « Hiempsal » 397.

Daudin, Giovanni, traduce il De remediis utr. fort. del Petrarca II 329.

Decembrio, Angelo, s. libro de politia letteraria 247 n. 2; 258 n. 2; 501 n. 3.

Decembrio, Pier Candido, s. riverenza per il Crisolora 229; dedica la sua traduz. di Appiano a Re Alfonso 498; alla corte dei re Alf. e Ferdin. di Napoli III 84; s. traduzione della Repubblica di Platone 501; s. vicende, s. traduz. dal latino 511, II 155; s. lotta col Filelfo 513, 521; il D. durante la rep. Ambrosiana 517; durante la dominaz. degli Sforza, s. attività letteraria, s. scritti, s. morte, giudizio sulle sue opere 521, 522; s. rapporti con Leonello d'Este II 155; con L. Valla 474; s. traduz. di Diodoro 180; di Appiano 180; dell'Iliade 185; s. traduz. di Platone dedicata al Duca di Gloucester 249; s. dediche di libri a Giovanni II di Castiglia 846; s. grammatica latina 868; il D. e le rime del Petrarca 387; s. egloga « Galatea » 888; s. commedia « Aphrodisia » 899 sg.; s. lettere 427; s. discorsi 492; s. biografie di F. M. Visconti e di Fr. Sforza 488; s. libro de muneribus romanae reip. 492; s. conoscenza di Tacito III 12; s. traduz. di G. Cesare III 35; s. Cosmografia III 65.

Decembrio, Uberto, discepolo del Crisolora, s. traduz. di Platone 229, 501; s. vicende a Pavia, Novara e Milano, s. opera « De republica » 500 sg.; s. traduz. di Lisia, Demostene e Platone 501 n. 3.

Demetrio da Creta, scrivano greco a Firenze 894; s. libri 894 n. 8; biasima le traduzioni d'Aristotele del Bruni II 165.

Demostene, s. orazioni possedute dall'Aurispa 294; trad. da Lapo da Castiglionchio II 36; da L. Bruni 160; da L. Valla 174; da Giov. Pannonio 310. Dinkelsbühls, Niccolò, all'università di Vienna II 271.

Dino, giurista, giudicato dal Valla II 473.

Diodoro Siculo, posseduto dall'Aurispa 264; ricercato da F. Filelfo 394; tradotto da Poggio per incarico di Niccolò V e con l'aiuto del Trapezunzio II 148, 179, 180, 197; da P. C. Decembrio 180; 314 n. 4.

Diogene Laerzio, trad. dal Traversari 821, 858, II 169.

Dionigi (de' Roberti) da Borgo S. Sepolcro, amico del Petrarca 127, 183, 451; alla corte di Re Roberto, a Firenze, s. studi, s. dottrina, s. scritti 451, II 379; s. commento a Valerio Massimo II 390.

Dionigi Arcopagita, s. opere trovate in Grecia da Ciriaco d'Ancona 278; tradotte dal Traversari II 168.

Diugoss, Giovanni, segretario del card. Olesnicky, s. storia della Polonia II 319.

Domenico (Bandini) d'Arezzo, e il Petrarca, s. Fons memorabilium universi 151; D. e il Salutati 209 n. 2; lettore nello Studio florentino 841; s. conoscenza di Tacito III 12.

Domenico da Prato, s. sonetti politici 298 n. 1; s. difesa delle « tre Corone » fiorentine 383, III 24.

Dominici, v. Giovanni di Domenico.

Domizio Calderino, familiare del card. Bessarione II 129; s. commenti ai classici 888.

Donatello, s. collezione di bronzi antichi 275, 876; loda il museo di Poggio 881; s. familiarità con L. B. Alberti 870; con N. Niccoli 875; s. opere 406; s. ricerche archeologiche a Roma II 18; s. bassorilievi nel monumento di Bart. da Montepulciano 28.

Donato, Elio, Comment. ad Terentium trovato dall'Aurispa 259; II 870; compendio mediev. della s. Grammatica III 58.

Dondi, Giovanni de', amico del Petrarca 78; s. studi archeologici 267.

Dexitee, arciv. di Dorion, protettore del Bessarione II 121.

Drammatica, poesia, coltivata dagli umanisti II 895 sgg.

Dringenberg, v. Luigi di Dringenberg.

Dürer, Alberto, e Ciriaco d'Ancona 284.

## $\mathbf{E}$

Ebendorffer, Tommaso, e il card. E. S. Piccolomini II 271.

Educazione, scritti degli umanisti sull'ed., II 447 sgg.

Egloga, l', trattata dagli umanisti II 387, 388; le egloghe di Dante 15, II 387; del Petrarca 35 sgg., II 887; del Salutati 206.

Elegie, del Salutati 206; degli altri umanisti II 389 sgg.

Eloquenza, l', nell'Umanesimo II 428 sgg.

Emanuele II, imperatore greco, e l'Aurispa 263.

Enea Silvio, v. Piccolomini.

Ennio, gli Annali ricercati dal Salutati 209.

Enoch, Alberto, d'Ascoli, e la scoperta di scritti di Tacito e di Svetonio 254, 255 n. 8; s. cultura e attività letteraria II 192; suoi viaggi in cerca di codici 198 sg.; s. insegnamento a Roma 192, 201.

Enrico d'Assia, nell'Università di Vienna II 271.

Enrico VII di Lussemburgo, ambascierie a lui di A. Mussato 18.

Enrico, Infante di Portogallo, e Poggio Bracciolini; le navigazioni e scoperte portoghesi sotto Enrico, e gli umanisti II 347. Enrico, Scolastico di Praga, s. venerazione per il Petrarca II 260.

Efrem Siro, s. prediche trad. dal Traversari II 168.

Epitteto, trad. dal Perotti II 130, 184.

Epila, Miguel d', alla corte di Re Alfonso 459.

Epistole poetiche degli umanisti II 887.

Epistolografia, l', nell'Umanesimo II 409 sgg.

Epopea, trattata dal Salutati 207, II 894; l'Africa del Petrarca e i tentativi epici degli umanisti II 894, 895.

Erfurt, s. università II 289.

Erodoto, trovato in Grecia da Ciriaco 278; copiato da Giov. Plusiadenos per il card. Bessarione II 127; tradotto da L. Valla 178, 179.

Eschilo, tragedie spedite dall'Aurispa al Niccoli 263.

Eschine, tradotto dal Bruni II 160.

Esiodo, studiato da Ciriaco d'Ancona 273; ignoto al Bessarione II 127.

Esopo, tradotto da Ognibene da Lonigo 425, II 178; da Ermolao Barbaro 552, II 88; da Gregorio Corraro 88; da Rinuccio da Castiglione 88; dal Valla 174.

Este, Alberto d', marchese di Ferrara, feste e rappresentazioni alla sua corte, fonda l'università di Ferrara, chiama a Fer. Donato degli Albanzani 544, 545.

Este, Borso d', march. di Ferrara, s. accoglienze a F. Filelfo 528; 564 sgg. Este, Leonello d', march. di Ferrara, e il cod. delle commedie di Plauto 258; visitato da Ciriaco d'Ancona 279; compera da Poggio le lettere di S. Girolamo 399; discepolo di Guarino Veronese 547, 550, 551; 560 sgg.; cultore della poesia II 387.

Este, Meliaduse d', discepolo dell'Aurispa III 38.

Este, Niccolò II d', march. di Ferrara, s. rapporti col Petrarca e con Benvenuto da Imola 544.

Este, Niccolò III d', march. di Ferrara, discepolo di Bart. de la Mella e di Donato Albanzani, s. gusto e interesse per gli studi, s. scarsa cultura, s. corte e governo 545, 546; assiste ad una disputa aristotelica II 117.

Estouteville, Guglielmo, card. di Rouen, s. giudizio sopra un sermone del Valla II 438.

Eugenio IV, Papa, (Condulmier) protettore di Ciriaco d'Ancona 275; crea il Traversari generale dei Camaldolesi 815; permette la distruzione delle rovine antiche a Roma II 14 sg.; poco favorevole a Poggio 17; 28 sgg.; ripristina lo Studio romano 44; subisce l'influenza degli umanisti 854; s. biblioteca III 55.

Euripide, s. tragedie trovate da Ciriaco, s. vita tradotta dallo stesso 278; II 100.

Eusebio, il de praeparatione evangelii trad. dal Trapezunzio per Niccolò V papa II 186, 187 n. 1, 197.

Evangeliario greco, posseduto dalla Repubblica di Firenze 406.

F

Fazio, Bartolomeo, s. rapporti con Poggio 834; s. contesa col Valla 487 sg.; s. Vita di Re Alfonso, s. de viris illustribus 489, II 491; si presenta al papa Niccolò V II 71; s. rifacimento della traduzione di Arriano del

Vergerio 171; emenda un cod. di Livio 877; s. trattato sulla dignità e sulla felicità umana 447; possessore di una carta geografica 498.

Federico III, imper. tedesco, alla Corte di Alfonso di Napoli, incorona il Porcellio poeta 492 sg.; s. onoranze al Perotti a Bologna II 180; s. rapporti con l'Umanismo tedesco 268.

Federico, Conte palatino del Reno, s. corte letteraria II 284 sg. Fenestella, cfr. Fiocco.

Ferdinando I, Re di Napoli, condizione del Beccadelli alla sua corte 485; s. cultura e protezione accordata ai dotti 498.

Fernandez, Valentino, s. traduz. portoghese del de varietate fortunae di Poggio III 65.

Fernando del Diaz, s. relazioni letterarie con Poggio II 347.

Fiesole, biblioteca della Badia di, 408, 404.

Ferrara e l'Umanesimo 544 sgg.; Università di Ferrara 545, 546, 563 sg.; trasportata a Rovigo III 89; Concilio di Ferr. 549, II 37, 118. Vedi anche Este.

Ferreto da Vicenza, s. poesie, s. ambizione di gloria e ricerca di mecenati, s. poema in lode di Can Grande 20; s. *Historia rer. in Italia gestar.* 20, 21, II 487; s. concetto della poesia 34; s. Priapea II 401; s. stile 407. Ferretti, Giampietro, 216.

Ficino, Marsilio, fatto educare da Lorenzo il M., suoi commenti e traduzioni, s. dissertazioni, sue dottrine filosofiche II 118, 119; dedica una traduzione di Platone a Giov. Pannonio 314.

Filargo, Pietro, (Papa Alessandro V), consigliere di Giangaleazzo Visconti, s. rapporti con l'umanesimo 500.

Filelfo, Francesco, supposto distruttore di un cod. del De Gloria di Cic. 44 n. 2; s. ritorno dall'Oriente a Venezia, s. libri greci 264; s. rapporti con Ciriaco Anconitano 275 II 384; 348 sgg.; il Fil. in Oriente 847 sg. II 112; a Padova e Venezia 847, 848, 428 sg.; 496; a Bologna 848 sg. II 51; a Firenze 849 sgg.; s. lotte col Niccoli, col Marsuppini, con Poggio e coi Medici 852 sgg.; lettore di Dante a Firenze 385; il F. a Siena 857 sg.; a Napoli 495; a Milano presso Filippo M. Visconti 511 sgg.; durante la Rep. Ambrosiana 517 sg.; s. giudizio su Quintiliano 464 n. 1; s. rivalità col Decembrio e con L. Crivelli 521, 522; il Fil. e Francesco Sforza 523 sgg.; s. sistema d'accattonaggio 526 sgg.; s. morte a Firenze 581, 864; s. incontro a Venezia con Vittorino da Feltre 581; il Fil. e Niccolò V papa II 92 sgg.; e P. Perleone 112; e Sassuolo da Prato 113; e Gemisto Pletone 117; e il Gaza 140; e la traduz. del Bruni della Politica d'Arist. 164; paciere fra il Valla e Poggio 147; s. lotta coi frati mendicanti 207; s. rapporti con Pio II papa 226, I 528; con Paolo II papa 227; il Fil. e la stampa 308 n. 3; e Carlo VII di Francia 827; s. vanità personale 354 sg.; s. stile 408; s. immoralità 455, 457; s. tendenza alle idee pagane 464; contro gli alchimisti e gli astrologi 477, 208.

Opere. Poesie 518, 514, II 95, 889, 891, 404; Sforziade 528 sgg., II 895; Orazioni II 432; Comm. alle Rime del Petrarca 518 sg.; commedia a lui attribuita II 899 n. 4; le Orationes Cosmianae e il De Exilio 358 sgg., III 21; Vita di Niccolò Quinto II 58 n. 1, 98; Epistolario 418, 420 sgg., 426; traduz. dal greco 178, 189; trattati sull'educazione 458, III 64. Filelfo, Giammario, s. « Cosmiade » 368; affidato dal padre all'Argiropulo 866; 529 sg.; dirige la scuola di Vittorino da Feltre 548; s. « Isotteide »

586; s. traduzione d'Omero II 189 n. 2; s. satira contro Federico III imp. 270; s. manuale di epistolografia 428; s. Laurenziade III 22; altre opere poetiche III 37.

Filippo, sicario, s. attentati contro il Filelfo 356, 357.

Filippo di Giov. da Pisa, costruttore del palazzo apostolico sotto Eug. IV papa, III 15.

Filisco, sofista, s. discorso tradotto dall'Aurispa II 173.

Finotti, Giov. de, maestro di latino a Ferrara 548 n. 2.

Fiocco, Andrea, segretario di Eugenio IV papa, s. storia romana a lui dedicata II 39, 77; s. libro de magistratibus attribuito al Fenestella 39, 492; prende parte alla discussione sulla lingua latina alla corte di papa Eugenio 438, 439.

Firenze e il Petrarca 148 sg.; F. culla dell'Umanesimo, la sua Nobiltà 162 sgg., 290 sgg.; s. pubbliche scuole 163; la vita sociale e la nuova cultura dopo il 1882 187, 290, II 457; s. Università 839 sgg.; progetto di un Panteon per le glorie letterarie flor. 388 sg.; i segretari della repubblica 389 sgg.; gli storiografi della rep. 391 sgg.; libri e librerie a Fir. 398 sgg.; Concilio d'Unione di Fir. II 118 sg.

Firmico Materno, s. Matheseos libri scoperti da Poggio 259 n. 1.

Flemming, Riccardo, s. discorsi al concilio di Costanza II 252.

Flemming, Roberto, scolaro del Guarino a Ferrara, s. pubbliche cariche a Roma, s. scritti, s. morte II 252.

Formulari umanistici per lo stile delle Cancellerie II 428.

Formulari della scuola notarile di Praga II 262.

Fortini, Paolo, segretario della rep. florentina 390.

Forza, o Forzetta, Oliviero, s. raccolta di monete e medaglie antiche 50 n. 2. Foscarl, Francesco, doge di Venezia, celebrato dal Porcellio 494.

Francesco, (Griffolini) d'Arezzo, s. epitaffio di C. Marsuppini 314 n. 4; s. traduz. di Falaride 588 n. 8; di Omero II 190; di Luciano 250.

Francesco da Buti, s. Regulae grammaticales III 58.

Francesco da Castiglione, segretario di S. Antonino, s. biografia di questi 878 n. 1.

Francesco de Fiana, maestro di A. Cenci 239 n. 1, II 23.

Francesco di Lapacino, s. tavole illustrative della Cosmografia di Tolomeo 227 n. 1.

Francesco da Montepulciano, e P. Bracciolini III 48.

Francesco da Roma, maestro di scuola a Ferrara 564.

Franchi, Viviano Neri de', s. discorso in lode del Salutati 206.

Francia, la, e l'Umanesimo II 321 sgg.

Fratelli della Vita comune, i, e lo studio della letteratura classica II 255.

Frea, Giovanni, s. studi e insegnamento in Italia, s. poesie latine e traduzdal greco, s. morte II 252.

Fregeno, Marino de, s. furti di libri in Germania II 301.

Frontino, il de aqueductis scoperto da Poggio 259; i Stratagemata noti a Guarino III 18.

Fusco, Domenico, poeta riminese, 577 n. 2.

G

Galeazzo, vescovo di Mantova, e il Filelfo 528.

Galeno, s. scritti trovati da Ciriaco d'Ancona 280.

Galectto da Narni, v. Marzio.

Galeotto da Pietramala, cardinale, e Nicola di Clemanges II 340.

S. Gallo, s. biblioteca 238.

Garatone da Trevigi, vescovo di Corone, porta in Italia le Storie di Diodoro II 179 n. 3.

Gasparino da Barzizza, (Bergomate), vicende della sua vita 222; s. stile ciceroniano 223, II 407; completa il testo di Quintiliano 239, II 374 sg.; fa la prima recensione del testo del De Oratore 246, II 874 sg.; sue cure per aver copia del Plauto recentemente scoperto 258, II 878; s. insegnamento a Venezia 423; a Padova 435; maestro di A. Beccadelli 481; s. scuola di latino a Milano, s. qualità di oratore 506 sg.; richiamato a Milano da Francesco Sforza 520; segretario papale? II 23 n. 1; chiamato allo Studio di Bologna 49; s. Orthographia 367; s. commenti ai classici 380 sg.; s. epistolari 416, 424, 428; s. orazioni 431, 432; s. Manuale di rettorica 484; s. libellus de nominibus magistratuum romanorum 492.

Gasparo, medico del re Alfonso di Napoli, e il Valla 488.

Gasparo da Verona, s. lodi dell'arte tipografica II 308 n. 8; comincia a ordinare le lettere del Petrarca 415.

Gasparo da Volterra, segretario del card. Bessarione, s. coltura nel greco

Gaza Teodoro, da Tessalonica, rifluta la cattedra nello Studio di Firenze 365; copia l'Iliade e la Batracomiomachia per F. Filelfo 400; alla corte di Re Alfonso a Napoli 495; alla scuola di Vittorino da Feltre 586; insegna il greco a Ferrara, maestro di Basinio Basini 564; Il 139 sgg.; s. contesa letteraria per Aristotele 150; dà consigli al Fazio per il rifacimento d'Arriano 171; s. traduzioni di Aristotile 175, 176; di Teofrasto 188; delle Omelie di Giovanni Crisostomo 191; chiamato allo Studio di Roma da Niccolò V 201; s. grammatica greca 372; s. trattato sui Mesi attici 492.

Gellio, Aulo, posseduto da Niccolò da Treviri 257; copiato da N. Niccolì 298 n. 1, 818, II 875; recensioni di Teodoro Gaza II 141.

Gemisto, Giorgio, v. Pletone.

Gemme, le, pregiate dagli Umanisti 266 sgg.; possedute dal Marsuppini 275; da Eugenio IV papa II 30.

Gennadio, v. Scolario.

Genova, s. Nobiltà 162; G. e l'umanesimo 440 sg.

Geografia, la, coltivata dagli Umanisti II 494 sgg.

Germania, la, e l'Umanesimo II 254 sgg.

Gerson, Giovanni Charlier de, s. cultura e scritti letterarî, s. posizione nell'università di Parigi, s. rapporti con l'umanesimo II 332, 333.

Gherardi, v. Giov. da Prato.

Chiberti, Lorenzo, bronzi antichi da lui posseduti 265, 376; s. amicizia con

```
586; s. traduzione d'Omero II 189 n. 2; s. satira contreculture in S. Fran-
        270; s. manuale di epistolografia 428; s. Laurensi Roma II 13.
                                                                                           ani da Ravenna 221; di
        poetiche III 87.
Filippo, sicario, s. attentati contro il Filelfo 35¢ ,11; Giacomo da S. e il Sa-
Filippo di Giov. da Pisa, costruttore del pale di Tolomeo 227, II 159, 168;
                                                                              al dal greco II 22, 23, 168.
        papa, III 15.
Filisco, sofista, s. discorso tradotto dall' n. Barbaro 418 n. 1.
 Finotti, Giov. de, maestro di latino : 185.
Fiocco, Andrea, segretario di Eup insegnamento a Firenze 865, II 46;
                                                             nella Curia papale 424; alla scuola
        dicata II 89, 77; s. libro de
                                                             👸 s. dediche a Re Alfonso 498; s. inse-
        492; prende parte alla d'
                                                      sone di Basilio, s. scritti teologici, s. posi-
                                              botto Eugenio IV II 46, 200; 133 sgg.; s. con-
constitution d'Aristotele d'Omero? 2007
        Eugenio 438, 439.
 Firenze e il Petrarca 1
                                      traduttore d'Omero? 287 n. 1; s. traduzione 191; riceve in dono da Giov Barraduzione
        sgg., 290 sgg.; s.
                                       191; riceve in dono da Giov. Panuonio uno
        tura dopo il 19
                                  abi, s. grammatica latina 869; s. commenti ai classes di Rettorica 484, 485; s. commenti ai classes di Rettorica 484, 485; s. controlla di
        un Panteon
                               di Rettorica 484, 485; s. contesa con Guarino Verattato di Dialettica 445.
        pubblica f
                             rattato di Dialettica 445.
        Fir. 899
                              Associatore greco, alla Curia di Bologna II 110.
 Firmico
                        margravio di Plassemburg, scuola umanistica presso
 Fiemmi
 Flem.
                    psi Andrea, giurista bolognese, sua disputa col Petrarca 80, II 468;
                   Vorella 254.
             Angelico, pittore, 402.
                  Berry, duca, s. collezioni di libri | 326; promuove la traduzione
            di Valerio Massimo 329.
       di Buono, re di Francia, e l'umanesimo II 825; fa tradurre Livio Sorte Pietro di Bersuire 828.
           de Pietro di Bersuire 828.
      da da Cermenate, storico, precursore dell'umanesimo 21.
     Signatura da Colonna, scopre a Chartres un cod. di Livio 248.
    Giovanni di Domenico, Beato, contro il razionalismo degli umanisti 194; s.
        acritto Lucula noctis contro il Salutati 207, Il 462, III 7; s. scritto contro
        l'educazione umanistica 451; s. predicazione e insegnamento a Firenze,
        s. dignità ecclesiastiche e opposizione all'umanesimo 461.
  Giovanni da Ferrara, storiografo degli Estensi, chiamato all'università di
       Ferrara 564.
 giovanni da imola, giurista, s. insegnamento a Padova 435, II 468; a Fer-
       rara 546; a Bologna II 50; s. commento al « Corpus Juris » 50, 468;
       visitato e giudicato da E. S. Piccolomini 469.
Giovanni da S. Miniato, s. polemica col Salutati 208, II 462; con Giovanni
       da Ravenna 221 n. 2.
Giovanni de Montreuil, s. tendenza verso il paganesimo classico il 281;
Giovanni di Neumarkt, vescovo di Leitomischl e di Olmütz, s. rapporti e
       culto per il Petrarca 151, Il 259, 261; G. e Cola di Rienzo 257; 260
       sgg.; s. « Manuale della cancelleria di Carlo IV » 262 sg.; s. poesie e
       altri scritti 263; 284.
Giovanni (Giano) Pannonio, (Giov. di Csezmicze), s. Sylva panegirica 547
```

a. 2; s. traduzioni dal greco II 172, 190; 309 sgg.; s. valore poetico 3; s. disegno di un poema epico 395.

VII Paleologo, imper. greco, e il Filelfo 848, II 114; e il Crisolora

Paleologo, marchese di Monferrato, e il Filelfo 529.

quettini, Gherardi, Guaccialotti?) da Prato, e i convegni del

legli Alberti, s. letture pubbliche su Dante 190, 385 III 5.

to, frate, s. polemica con Guarino Veronese 554 sg., II 212,

...(avenna (Conversano e Malpaghini, cfr. III 8), 215 sgg.; letu D. in Firenze 884; s. relazione col Vergerio 480; G. e i Cararesi 481; s. novella latina II 843, I 222; raccoglie le lettere del Petrarca 415; 417.

Giovanni da Strada, s. scuola di grammatica, maestro del Boccaccio 164. Giovanni del Virgilio, e l'Alighieri 15; s. egloghe II 387.

Giovanni II, re di Castiglia e Leone, fautore degli studi umanistici, s. rapporti con Guin. Barzizza, con Poggio, con P. C. Decembrio II 346; invita il Decembrio a tradurre l'Iliade 185.

Giovanni XIII, papa, s. morte a Firenze 358; G. e Poggio Bracciolini II 10; e L. Bruni 19; e Antonio Loschi 20, 21; e Agapito Cenci 28.

Giovenale, letto da Dante 14; interpretato da Gregorio di Sanok | 320; commentato da Ognibene da Lonigo 382.

Giovio, Paolo, e le traduzioni del Gaza II 140, 176, 451.

Giulio Cesare, 372 n. 2; 459; 454; traduz. francese posseduta da Carlo V il Saggio II 826; tradotto da P. C. Decembrio III 85.

Girolamo, S., s. lettere trovate dal Traversari 299; acquistate da papa Niccolò V 899; s. testo della Bibbia criticato dal Valla II 466; da Poggio 467.

Girolamo da Napoli, maestro di Giannozzo Manetti 823.

Girolamo da Praga, descrizione della s. morte e giudizio sopra di lui di Poggio Bracciolini II 465.

Giuliano, Andrea, s. elogio funebre di E. Crisolora 224 n. 1.

Giurisprudenza, la, e il Petrarca 79 sgg.; e il Boccaccio 176; G. e l'Umanesimo II 467 sgg.

Giustiniani, Bernardo, e il *De Gloria* di Cicerone 44 n. 2; discepolo del Guarino, s. cariche pubbliche, s. traduzioni, s. poesie, s. storia di Venezia 416; scolaro del Trapezunzio (?) 425; oratore pubblico II 482.

Giustiniani, Leonardo, s. sonetti scambiati con Ciriaco d'Ancona 281 n. 2; s. relazioni letterarie col Niccoli 299; sconsiglia il Traversari dal tradurre Diogene Laerzio 321; 414 sgg.; s. discorso in greco a Giovanni Paleologo 419; fa venire a Venezia il Filelfo 420; s. traduzioni dal greco il 172; oratore pubblico a Venezia 432; la Leandreide attrib. a lui III 27.

Giustiniani, Leonardo, il Vecchio, 416.

Giustiniani, Lorenzo, patriarca di Venezia, s. opere teologiche 416.

Glocester, Umfredo duca di, Il 248 sgg.; il Gl. e Lapo da Castiglionchio 170.

Godi, Piero de,' s. dyalogon de conjuratione Porcaria, II 69 n. 1.

Goliardi, i, precursori dell' Umanesimo 8.

Gonnesse, Nicola de, s. traduzione e commento di Valerio Massimo II 829. Gonzaga, Alessandro, discepolo di Vittorino da Feltre 542. Gonzaga, Carlo, educato da Vittorino 589, 542; gli dona un podere 538.

Gonzaga, Cecilia, discepola di Vittorino, s. cultura 542; s. vocazione monastica incoraggiata da Gregorio Corraro II 34.

Gonzaga, Gianfrancesco II, marchese di Mantova, e la Casa giocosa, 582, 585; s. amore per le scienze e le arti, s. rapporti con gli umanisti 534; fa venire a Mantova Vittorino 534 sg.; s. biblioteca 536; s. generosità verso Vittorino 588; s. disegno di un pubblico Studio a Mantova 541. Gonzaga, Gianlucido, discepolo di Vittorino, s. versi 542.

Gonzaga, Lodovico, marchese di Mantova, e il Filelfo 527, 528; educato da Vittorino 542; s. rispetto per lui 588.

Gonzaga, Paola, (dei Malatesta) e Vittorino da Feltre 585.

Gossembrot, Sigismondo, s. disputa con Corrado Säldner, s. studi, s. versi, s. amicizia per Pietro Luder II 282, 294.

Gossembrot, Ulrico, discepolo del Guarino a Ferrara, s. scritti, studia il diritto a Padova, ritorna in patria II 294, 295.

Gossembrot, Sigismondo, il Giovane, discepolo del Guarino a Ferrara II 294. Grammatica, greca, di Guarino Veronese 549, II 372; di altri umanisti II 872; gramm. latina di Guarino 549, 551, II 368; gramm. latina nel medio evo e nei primi tempi dell'umanesimo 365; riforma grammaticale degli umanisti 368; gramm. latine umanistiche 368 sgg., III 58.

Gray, Guglielmo, vesc. d'Ely, protettore di Niccolò Perotti II 129, 252; s. studi a Padova e a Ferrara sotto Guarino, vicende della sua vita, s. libri 251, 252.

Greca, lingua e letteratura, nel medioevo II 99 sgg.; la lingua greca a Parigi 845. V. Grammatica, Traduzioni.

Gregorio XI, papa, e il Petrarca 152.

Gregorio XII, papa, e il Bruni 19; e il Loschi 20.

Gregorio di Sanok, protetto da G. Vitez II 308; maestro di Mattia Corvino 815; s. vicende, s. studi, s. scritti 320; s. commedia latina 400.

Gregorio di Cappadocia, s. operetta sulle Sette Meraviglie del mondo tradotta da Ciriaco d'Ancona 281.

Gregorio da Città di Castello, (Tifernate), nella scuola di Vittorino da Feltre 536; s. traduzioni d'Aristotele II 176; di Strabone 182, 183; s. insegnamento a Parigi 845.

Gregorio di Nazianzo, tradotto da Zanobi da Strada II 7; dal Tortello e dal Trapezunzio 190.

Gregorio di Nissa, tradotto dal Trapezunzio II 191.

Gregorio prete, s. vita di Gregorio Nazianzo trad. dal Traversari II 168. Griffolini, v. Francesco d'Arezzo.

Guaccialotti, Andrea, s. ritratto biografico di papa Niccolò V, II 66.

Guaccialotti, v. Giovanni da Prato.

Guarino (Guarini) Veronese, discepolo di Giov. da Ravenna 221; a Costantinopoli presso il Crisolora 225; s. culto per il Crisol., s. monumento letterario (Chrysolorina) in onore di lui 222 sg., III 10; G. e le scoperte letterarie 244, 246, 258, 262; s. progetto di un viaggio in Grecia 262, III 18; G. a Firenze 291, 343 sgg.; s. inimicizia col Niccoli 305 844; s. contesa con Poggio 336 sg.; protetto da Carlo Zeno 414; maestro di Leon. e Bern. Giustiniani 416; di Franc. Barbaro 417; s. insegnam. a Venezia 423; a Padova 435; a Verona 437 sgg.; invitato a Mantova 534; G. a Ferrara 547 sgg., 566, li 251; a Bologna 50, 111; ai Concili

di Ferrara e di Firenze 114; s. contesa col Trapezunzio 134 sgg.; G. e Roberto Rossi 168 n. 1; s. insegnam. combattuto dai frati 212; maestro di G. Gray 251; di G. Pannonio 310; G. e Ciriaco d'Ancona 384; s. dottrina e idee pedagogiche 449, I 550 sgg.

Opere. Epistole 550, II 419, 425; orazioni 438, 549 sg., II 483, 441; poesie 549, II 389 sgg; grammatica greca 549, II 372; gramm. latina 549, 551, II 368; de dipthongis II 367; traduzioni da Plutarco 549, II 168 n. 1, 171 sg., 449; da Strabone 549, II 172; da Luciano e da Isocrate II 172; recensioni di testi 247, II 376, 378; commenti II 381.

Guarino, Battista, s. scritto de modo docendi et discendi 551 n. 2, 556; s. dottrina e s. opere 555, 556; insegna all'università di Bologna II 52; 258; s. rapporti con Giovanni Pannonio 813; s. scuola a Ferrara 816; s. versi 881 n 4, 389; s. Alda 389, 890.

Guglielmo da Pastrengo, e gli scritti di Tacito 258; 437; s. de originibus rerum libellus 210 n. 2; G. e gli studi greci II 104.

Guido da Ravenna, s. storia dei Goti come fonte delle decadi del Biondo II 483.

Guido di Monfort, card., e il Petrarca 105.

Guido da Ravenna, come fonte delle Decadi di Fl. Biondo II 483.

Guiniforte da Barzizza, s. vicende presso Alfonso d'Aragona, s. scritto in lode di lui 490, II 347; s. vicende in altre città e corti d'Italia, s. studi 507, 520; s. commento alla D. Commedia, altri scritti 508; precettore dei figli di Francesco Sforza 520; s. ambascieria a Niccolò V papa II 70, 71; s. scritto in lode di Giovanni II di Castiglia 346.

Gunthorpe, Giovanni, discepolo del Guarino a Ferrara, s. scritti II 253.

## H

Heidelberg, l'università di, e gli studi umanistici II 285, 286, 292. Heimburg, Gregorio, II 275 sgg.; s. scomunica 295.

Hermas, il Pastor, copiato dal Niccoli 298 n. 1.

Hersfeld, monaco di, s. trattative librarie con Poggio Bracciolini 254, 255. Hesdin, Giovanni de, s. polemica col Petrarca II 324, III 57.

Hesdin, Simone de, s. traduzione e commento di Valerio Massimo II 329.
Hinderbach, Giovanni, vesc. di Trento, s. ammirazione per E. S. Piccolomini, s. cultura e opere II 281, 304; G. Hind. e l'educazione di Massimiliano I imp. 304.

Historia Papirii, trovata da Enoc d'Ascoli 256 nota.

Hunyady, Giovanni, s. rapporti con Poggio Bracciolini II 307.

## Ι

lacopo da Fermo, e il Salutati 578.

lacopo Fiammingo, maestro di Giov. de Montreuil II 834 n. \*

lenzestein, Giovanni di, tracce dell'umanesimo nella sua Cancelleria II 268.

llario, frate, s. lettera a U. della Faggiuola 15.

Inghilterra, l', e l'Umanesimo II 240 sgg.

Ingolstadt, s. Università II 293.

Innocenzo VI, papa, elegge Zanobi da Strada protonotario e segretario dei Brevi II 7.

Invettive umanistiche II 435 sgg.; del Petrarca contro i medici e i cardinali 77, 122; del Boccaccio contro Francesco Nelli 184; del Salutati contro Antonio Loschi 203, 204; del Bruni contro il Niccoli 805 sg.; di Guarino contro il Niccoli 844; di Poggio contro il Filelfo 859, 360; contro il Valla II 145 sg.; contro il Perotti II 147; di Lorenzo Benvenuti contro il Niccoli III 16, 20.

Ioannes Cirignanus, s. versi in lode di Ciriaco d'Ancona 280 n. 3.

lodoco, marchese di Moravia, e la scoperta di T. Livio 209; si fa copiare un libro del Petrarca II 264.

Ippocrate, s. scritti trovati da Ciriaco d'Ancona 278; s. lettere trad. da Rinuccio da Castiglione II 88, 184.

Ireneo, s. opere portate in Italia da T. Parentucelli II 59.

Iscrisioni antiche, raccolte e studiate nel medio evo 266 sg.; da Poggio Bracciolini 268; da Ciriaco d'Ancona 272 sgg.; da Giovanni Marcanova 436; da Hartmann Schedel II 297; da altri umanisti 884 sg.

Isidoro, cardin., arciv. di Kiev, difensore della causa greca II 128; L. e la biblioteca papale sotto Callisto Terzo, 199.

Isocrate, trad. da Bernardo Giustiniani 416; da Lapo da Castiglionchio II 87; da Guarino Veronese 172.

## ĸ

Kalogeras, greco, scopre oggetti d'arte a Rodi 278. Kappel, Hartung von, e gli studi umanistici II 281. Karoch, Samuele, umanista di Lichtemberg, II 292 sgg.

## L

Ladislao, re d'Ungheria, e il Piccolomini II 806, 453; s. studi umanistici 807.
Lamola, Giovanni, discepolo di Guarino e del Filelfo, insegna il greco al Beccadelli 515; scopre l'archetipo di Celso, possiede un cod. di Tacito III 12.

Landini, Francesco (degli Organi) e il « Paradiso degli Alberti », s. poema in difesa di Occam 189.

Landriani, Gherardo, vesc. e card., scopre a Lodi il codice di Cicerone 245, 246, II 31; protegge il Valla 475; s. mecenatismo verso gli umanisti, s. biblioteca, s. dottrina, s. polemica letteraria col Bruni, s. discorsi II 31.

Lapaccini, Giuliano, frate di S. Marco in Firenze, ordina i libri lasciati da N. Niccoli a quella Biblioteca 402.

Lapaccini, Francesco, v. F. di Lapacino.

Lapo da Castiglionchio, il Vecchio, scambia col Petrarca alcuni scritti di Cicerone 46, 210; s. vicende, s. scritti e cultura umanistica 164; dona al Petrarca un Quintiliano 239; insegna nello Studio di Firenze 141 n. 1, 840.

Lapo da Castiglionchio, il Giovane, s. studi, s. prime traduzioni dal greco,

s. relazioni con gli umanisti 864; segretario nella Curia papale, s. morte 865, II 87; s. scritto in difesa della Curia romana e altre opere di lui II 37; s. insegnamento a Bologna 865, II 52; s. traduz. di Luciano, Senofonte e Plutarco 170; s. descrizione dei Greci venuti in Italia 113; dedica a Niccolò V la sua traduz. di Senofonte 184; s. dediche e doni al duca di Glocester 250; s. lettere 427.

Lascaris, Costantino, istruito da G. Argiropulo 367; 498; insegna il greco a Ippolita Sforza 520; s. odio contro Roma, s. scritti II 142 e n. 1; s. insegnamento e s. grammatica greca 872.

Latini v. Brunetto Latini.

Lattanzio, citato dal Boccaccio 175; s. De utroque homine trovato da Poggio 260; s. poesia Phoenix trovata a Strasburgo 260 n. 1; De ira Dei e De opificio copiati dal Niccoli 298 n. 1; i « Dialoghi sopra gli errori di Lattanzio » di Antonio da Rho 508; correzioni al testo di L. II 375.

Laurenziana, Biblioteca, fondata da Cosimo de' Medici 408.

Leandreide, la, poema attrib. a Leonardo Ginstiniani III 27.

Lefèvre, Giovanni, traduttore dei classici alla corte Carlo V re di Francia II 330 n. 2.

Legouais, Chrestien, s. rifacimento in francese delle Metamorfosi d'Ovidio

Lejeune, Cardinale, fa ricercare codici in Francia II 828.

Leniaco, Antonio de, s. epistola ammonitoria al re Venceslao di Boemia II 263; III 56.

Leone Magno, papa, s. prediche portate in Italia dal Parentucelli II 59.

Leonora, imperatrice tedesca, e l'educazione del figlio Massimiliano, II 804.

Lepido, pseudonimo di L. B. Alberti come autore del Philodoxeos II 899.

Lessici, in uso nel medio evo e presso gli umanisti II 865, 372.

Letteratura politica in Firenze 292, 298.

Librai, italiani, nei tempi dell' Umanesimo 396.

Libri, commercio di, a Firenze 894, 896 sgg.; a Venezia 426; a Roma II 191; prezzi dei libri 898 sgg.; lusso dei libri nelle corti dei principi II 825. Lienello, d' Este, v. Este.

Lipomano, Marco, chiama a Venezia il Filelfo 424.

Lippi, Giovanni, d'Arezzo, trattato de legum et medicinae praestantia a lui attribuito III 64.

Lipsia, e il movimento umanistico II 290 sgg.

Lisia, tradotto da F. Filelfo II 173.

Livio, Tito, s. influenza sull'animo di Dante 14; imitato da Giov. da Cermenate 21; ricercato dal Petrarca 48; uso che ne fece il Petrarca 156; i libri perduti di L. ricercati dal Salutati 209, II 264, da Poggio 248 sg.; da Enoc da Ascoli per ordine di Niccolò Quinto II 193; testi di Livio comperati dal Beccadelli e da G. Barzizza 399; scoperta delle sue ossa a Padova 483 sgg.; correzioni al testo di L. 460, 487, II 374, 376 sg.; tradotto in volgare per ordine di Re Alfonso 460; traduz. in volgare antiche e del Boccaccio II 155; traduz. francese II 826, 328; ammirazione per Livio di Re Alfonso 483; posseduto da Ippolita Sforza 521; interpretato da Vittorino da Feltre 541; 462; 484; II 322; 836; 480.

Livio, Tito, da Forli, presso il duca di Glocester, s. Vita d'Enrico IV d'Inghilterra II 248; tradotta da P. C. Decembrio III 35.

Lolli, Goro, s. invettiva contro il Filelfo II 98.

8

Lombardo da Serico, s. rapporti col Petrarca e col Salutato 210; autore di una parte del *De viris illustribus* del Petrarca 155, 429, III 4.

Loredano, Maria, moglie di Franc. Barbaro 418.

Loredano, Piero, podestà di Verona 488 n. 1.

Lorenzo di Marco, v. Benvenuti.

Lorenzo di Premierfait, cenni sulla sua vita, s. traduzioni di Cicerone e del Boccaccio, s. versi latini II 830, 331.

Loschi, Antonio, s. opuscolo contro Firenze confutato dal Salutati 203 sg.; s. amicizia e ammirazione per il Salutati 211, 213; s. versi per il card. G. Orsini 258; vicende della sua vita, s. scritti 501, 502; canta le lodi di Malatesta de' Malatesti 571; e di Carlo Malatesta 572; studia le rovine di Roma II 11; fa parte del Bugiale nella Curia 16 sg., s. attività nella Curia romana e s. ambascerie sotto cinque papi 19 sgg.; s. Formulario per gli affari della curia 21, 428; s. carattere 22; s. epitaffio per Bart. da Montepulciano 28; s. tentativo di traduzione d'Omero 184, 185; inviato papale a Buda presso Sigismondo 266; s. commenti a Cicerone 381, 481; s. poesie 892; s. tragedia « Achilleide » 396; s. orazioni 481.

Lovato da Padova, giurisperito e poeta contempor. del Mussato 18.

Lucano, 16; 20; commentato da Benedetto da Piglio II 23 n. 2; da Bartolomeo de Regno 48; da Benvenuto da Imola 380; da Ognibene da Lonigo 382; traduzioni in francese 326, 329.

Lucrezio, l'originale del De rerum natura e gli umanisti 242; il poema copiato dal Niccoli 242 n. 2, 298, II 875.

Luciano, tradotto da G. Aurispa 558, II 178; da Lapo da Castiglionchio 37; da Rinuccio da Castiglione 83 n. 1; da Guarino 172; da Francesco Griffolini 250, III 54.

Luciano di Laurana, architetto del palazzo ducale di Urbino III 40.

Luigi Duca d'Angiò, s. collezioni di libri II 326.

Luigi Duca di Borbone, fa tradurre scritti di Cicerone II 830.

Luigi di Dringenberg, direttore della Scuola di Schlettstadt, s. studi II 298, 299.

Luder, Pietro, II 285 sgg.

Lupi, Mattia, grammatico, s. rapporti con l'umanesimo, s. insegnamento a Prato e a Siena, s. lascito di codici a S. Gemignano 409; accusato di pederastia 477 n. 2.

Lupo, Servato, abate di Ferrières, s. amore per i classici latini, ricerca e corregge le opere di Cicerone II 822.

Lydgate, Giovanni, discepolo di Chaucer, s. conoscenza delle opere del Boccaccio e del Petrarca II 242.

Lyra, Niccolò de, s. commento ad Aristotele 395, 459, 509, II 458.

#### M

Macario, Beato, s. Dialogo trad. da Angelo da Cingoli II 103.

Macchiavelli, Niccolò, s. carattere come segretario di Stato 891; s. critica delle Storie del Bruni e del Poggio 892; s. falso concetto dell'antichità Il 358; teorie morali del « Principe » 361.

Maffei, Timoteo, s. In Cosmi Medicei detractores libellus 295 n. 1; s. Dia-

logo contro gli avversari dell'umanesimo II 213; s. Epistola exhortatoria ad Italiae principes ibid. n. 4.

Mainenti, Scipione, da Ferrara e P. Bracciolini 886 n. 8.

Malatesta, Andrea, e il Loschi III 40.

Malatesta, Battista, e Leonardo Bruni 453.

Malatesta, Carlo, signore di Rimini, s. educazione umanistica, s. cultura, lodato da L. Bruni, dal Loschi, da Poggio e dal Biondo, s. cure per l'educazione dei nipoti 572; C. M. e la statua di Virgilio 572 sgg.

Malatesta, Galeotto, signore di Rimini, fa educare i figli da Iacopo degli Allegretti 571.

Malatesta, Ghismondo di Pandolfo, signore di Rimini, s. amicizia con Poggio Bracciolini 383; s. onoranze e prodigalità a F. Filelfo 528; splendore della sua corte letteraria 574; giudizio su di lui di E. S. Piccolomini, s. carattere, imprese, abitudini 575; chiesa di S. Francesco di Rimini da lui edificata, s. cultura, s. amori, s. « Visione » in terza rima 576; G. e Isotta degli Atti 577; celebrato da Basinio Basini e dal Porcellio 580 sgg.; s. accoglienze a F. Filelfo e al Manetti 586; dediche fatte a lui dagli umanisti 587; cultore della poesia II 387.

Malatesta de' Malatesti, signore di Pesaro, s. rapporti col Salutati, cantato da Antonio Loschi, M. e il suo segretario Pietro Turco 571.

Malatesta Novello, Domenico, signore di Cesena, s. accoglienze a F. Filelfo 528, 588; s. cultura, carattere, rapporti con gli umanisti, s. biblioteca in Cesena 588.

Malatesta, Pandolfo, il Vecchio, e il Petrarca 571.

Malatesta, Pandolfo, il Giovane, e il Petrarca 571.

Malatesta, Pandolfo di Galeotto, s. favore per gli studi, s. biblioteca 571.

Malco, greco, salva il codice delle Pandette pisane 406.

Malet, Gilles, custode della biblioteca di Carlo V di Francia II 326; III 27. Malpaghini, v. Giovanni da Ravenna.

Manelmo, Vangelista, presunto autore di una storia dell'assedio di Brescia 422.

Manetti, Angelo, figlio di Giannozzo, impara la lingua ebraica 328; III 27.
Manetti, Giannozzo, recita l'elogio funebre sulla salma di L. Bruni 313; 322
sgg.; s. Vite di Dante, Petrarca e Boccaccio 888; s. biblioteca 405; s.
ambascierie a Re Alfonso il Magnanimo 496; alla Corte di Alfonso e di
Ferdinando a Napoli, s. opere compiute colà, s. morte 497, 498; s. disputa con gli ebrei alla corte di Gismondo Malatesta 586; ammirato e
onorato dal papa Niccolò Quinto, s. ambasceria a lui II 79; il M. alla
Corte di Niccolò V, Callisto III e Pio II, s. opere compiute a Roma 80;
s. Vita di Niccolò V 80, I 308; s. traduz. di Aristotele 177; del Nuovo
e Vecchio Testamento 190, 467; s. lettere 425; s. orazioni 432; s. libri
de hominis dignitate 447; s. libro de liberis educandis 452.

Manfredina, Anna, e il Filelfo II 421.

Manfredi, re di Sicilia, a tradurre Aristotele II 102.

Manhac, Pietro, maestro di Giov. di Montreuil? II 834.

Manilio, s. Astronomica scoperto da Poggio 241.

Mantova, e l' Umanesimo 532 sgg.; v. anche Gonzaga.

Manuel ebreo, spiega la Bibbia a G. Manetti 823.

Manuzio, Aldo, il Vecchio, II 165.

Manzini, Giovanni, s. tragedia La Caduta degli Scaligeri II 896.

Maometto II, sultano di Costantinopoli, e il Filelfo II 421.

Mappamondo, posseduto da N. Niccoli II 498; costruito da Girolamo Bellavista per Pio II ibid.

Maramaldo, Landulfo, arciv. di Bari, e Poggio II 9.

Marcanova, Giovanni, medico e letterato, s. raccolte di codici e antichità, s. libri lasciati a Padova e passati a Venezia, s. scritto de antiquitatibus 486, II 885.

Marcello, Iacopo Antonio, mecenate degli umanisti, II 188, III 39, 58.

Marciana, Biblioteca in Firenze, storia della sua fondazione 401 sg.

Marco, arciv. di Efeso, e il Bessarione II 123.

Marco, poeta di Rimini, s. lettera a Roberto Valturio 577 n. 2.

Marescalco, Francesco, 424 n. 2.

Marescotti, Galeazzo, s. Canzone in lode d'Isotta degli Atti 577 n. 1.

Margherita da Rimini, e Ghismondo Malatesta 576.

Mariano da Volterra, frate, s. poesia contro l' Ermafrodito del Beccadelli, s. canti sacri 477 n. 1, 479, III 82.

Marrasio, Giovanni, s. rapporti con gli umanisti, s. poesie elegiache, s. Angelinetum 494, II 898; s. versi a Carlo Marsuppini II 188.

Marsigli, Luigi, esortato dal Petrarca a scrivere contro gli averroisti 94; frequentatore dei convegni degli Alberti 189; 191 sgg.; il M. e Niccolò Niccolì 298, 802; esorta la repubblica florentina a onorare le ceneri di Dante 888.

Marsilio di S. Sofia, averroista a Padova, s. amicizia col Salutati 94; s. opposizione all'umanesimo 189.

Marsuppini, Carlo, discepolo di Giovanni da Ravenna 221; di E. Crisolora 227; visitato da Ciriaco d'Ancona 275; il M. e il Niccoli 306. 307; s. epitaffio per la tomba di L. Bruni, s. scritti 313; s. carattere, relazioni, s. biblioteca e museo, onoranze di Firenze a lui in vita e in morte, s. credenze pagane 314 sg.; s. inimicizia col Filelfo 356; s. insegnamento nello Studio florentino 314, 365, 390; 464; Il 28; segretario papale 39, 77; s. traduzione della Batracomiomachia 187, III 33; dell'Iliade 187, 188; 190 n. 1; s. relazioni con G. Agliotti 219; recensore di testi 377; 384; s. poesie 393 (v. I 313); il Filodoxo di L. B. Alberti attribuito a lui 399 n. 8; s. lettere 425; precettore dei Medici III 16; s. sepolcro III 54; interlocutore nel dialogo di Giov. Aretino III 64.

Marsuppini, Carlo, il Giovane, III 17, 54.

Marsuppini, Cristoforo III 17.

Martinez, Antonio, card., e il Tortelli III 48.

Martino, v. Rizzoni.

Martino V, papa, acquista le Storie di Ammiano Marcellino 242; invita il Bruni nella Curia II 19; nomina suo segretario il Loschi 20; e Benedetto da Piglio 23; e Agapito Cenci 24; condizioni di Roma e della Cristianità sotto il suo pontificato, s. avarizia 25; gli umanisti nella Curia sotto M. 26 sgg.; s. biblioteca 196.

Martino da Signa, amico del Boccaccio, erede dei suoi libri 190.

Martino di Troppau, e gli studi storici nel medioevo II 485.

Martini, Franc. di Giorgio, archit. del palazzo duc. d'Urbino III 40.

Marziale, II 811; emendato e commentato da N. Perotti (Cornucopiae) 132, 884.

Marzio, Galeotto, da Narni, maestro di Protasio di Czernahora Il 284: ospi-

tato da Giovanni Vitz 308; amico di Giov. Pannonio, s. studi a Ferrara, s. insegnam. a Padova e a Bologna, s. dottrina, carattere, condizione, s. viaggi 318, 314; cortigiano di Mattia Corvino, s. libro « dei detti e delle gesta del re » 317.

Massimiliano I, imperatore, s. culto dell'antichità, s. educazione II 804, 825.
Mattia Corvino (Hunyady), re d'Ungheria, e il suo cancelliere G. Vitez II
806, 807; s. educazione, tendenze letterarie 815; s. disegno di una università 815, 816; s. biblioteca 816 sg.

Mattia di Kemnat, s. storia di Federico Conte Palatino II 285; s. amicizia con Pietro Luder 287.

Mayer, Martino, e il Piccolomini 256 n. 8.

Medici, Carlo de', II 283 n. 1.

Medici, Cosimo de', fa ricercare le decadi di Livio 249; le lettere di Plinio 253; le opere di Tacito 255; Liber epigrammatum da lui posseduto 269 n. 1; visitato da Ciriaco d'Ancona 275; lo aiuta nell'acquisto di codici 278; scolaro di Roberto de' Rossi 291; 293 sgg.; s. generosità verso il Niccoli 298; va con lui a Roma 800; dona a Poggio una casa in Firenze 832; protettore del Filelfo 850; s. inimicizia contro di lui, s. caduta e ritorno a Firenze 856, 857; congiura e libelli del Filelfo contro Cosimo 857 sgg.; si riconcilia con lui 868; biblioteche fondate da Cos. 401 sgg.; s. biblioteca privata 404; s. culto e favore per la filosofia platonica, s. cure per l'educazione di Marsilio Ficino II 118 sg.; Cosimo e le traduzioni di G. Argiropulo 177; s. progetto d'un viaggio in Palestina III 18.

Medici, Giovanni, Cardinale, e il cod. degli Annali di Tacito 252.

Medici, Giov. di Cosimo, e F. Filelfo 362; discepolo di Carlo Aretino III 16; s. biblioteca III 26,

Medici, Lorenzo, fratello di Cosimo, e il cod. di Plauto 258; e i libri greci dell'Aurispa 264; s. cultura e mecenatismo, s. morte e onori funebri 297; s. inimicizia con F. Filelfo 855, 856; s. giudizio sulla traduz. di Fedro di L. Bruni II 162; discepolo di Carlo Aretino III 16.

Medici, Lorenzo, il Magnifico, 297; n. 1; chiama a Firenze F. Filelfo 368 sg.; discepolo dell'Argiropulo 367; L. e la cultura a Firenze 406.

Medici, Nicola, discepolo del Bruni 308; possiede le Storie di G. Cesare copiate da Poggio 327 n. 2; il Bruni gli dedica le sue traduzioni da Demostene II 160.

Medici, Piero di Cosimo, discepolo di F. Filelfo 855; tentativo del F. per riconciliarsi con lui 862; discepolo dell' Argiropulo 867; Benedetto Accolti gli dedica la sua storia della prima crociata 891; presta denari al Filelfo 528; ambasciatore a papa Niccolò Quinto II 70.

Medicina, la, come scienza e l' Umanesimo 74 sgg., 176, II 477 sg.

Mella, Bartolommeo de la, cancelliere di Niccolò III d'Este, amico del Salntati 545.

Metrica, latina, di N. Perotti II 182, 371; di Guarino 868; di altri umanisti 371 sg.

Miani, Pietro, raccoglitore di manoscritti greci, amico del Bruni 262. Milano, e l'Umanesimo 499 sgg.

Michelozzo, costruisce la biblioteca di S. Marco in Firenze 401; erige il monumento di Bart. da Montepulciano II 28.

Minucci, Antonio de', giurista, nello Studio fiorentino 348.

Mirteo, Pietro, s. poesia de Villa Nicolai Perotti II 131 n. 2.

Modena, s. scuola di grammatica 163 n. 3.

Moerbeke, Guglielmo, s. traduzione della Politica d'Aristotele II 164.

Monachismo e Umanesimo II 204 sgg., 429.

Monaco, Cosma, scrivano del Bessarione II 127.

Moneta, Benedetto, s. traduz. del περί Φλορεντίνων πολιτείας di L. Bruni 892 n. 2.

Monete e medaglie antiche pregiate e ricercate dagli umanisti 266 sgg.; 275; acquistate dai Medici 876; raccolte dal card. Pietro Barbo II 80; da papa Paolo II, 288.

Monfort, Guido di, card., chiama il Petrarca alla Curia d'Avignone 105.

Monte, Piero del, discepolo di Guarino, s. carriera nepotistica dur. il papatodi Eugenio IV, s. dialoghi morali II 39; s. amicizia col duca di Glocester 249 sg.; raccomanda Poggio a Carlo VII di Francia 327.

Montefeltro, Bonconte di, figlio di Federigo, s. cultura nel latino 570.

Montefeltre, Federigo di, duca d'Urbino, discepolo di Vittorino 542; 567 sgg.; s. biblioteca 569.

Morando, Benedetto, s. invettive contro il Valla in difesa di Livio II 486. Moroni, v. Tommaso da Rieti.

Morosini, Paolo, e i libri del Bessarione lasciati a Venezia II 128.

Mugello, biblioteca dei frati del Bosco, donata da Cosimo de' Medici 403.

Mulin, Adamo, s. vicende, s. cultura classica, s. corrispondenza con E. S. Piccolomini II 247.

Müller, Giovanni, di Königsberg (Regiomontanus), discepolo di Giorgio Peuerbach, s. lezioni sopra Virgilio II 282.

Murad II, sultano di Brussa, e Ciriaco d'Ancona 285; e il Filelfo 848.

Musalach, mercante di Damasco, e Ciriaco d'Ancona 278.

Mussato, Albertino, s. vicende, studi, circolo letterario 17 sg.; s. scritti 18; precursore del Petrarca, s. morte 19; s. valore come poeta e come storico 19 sg.; s. concetto della poesia 34; s. tragedia Eccerinis II 396; s. Priapeia e Cunneia 401 n. 1; s. stile 407 (v. I 18); carattere delle sue Storie 487.

## N

Naldi, Naldo, s. Vita di G. Manetti 826 n. 1.

Napoli, s. Nobiltà 162; N. e l'umanesimo 449 sgg.; s. depravazione morale II 457; s. Studio III 41.

Negri, Silano, giurista, s. tendenze umanistiche 516, II 469.

Nelli, Francesco, amico del Petrarca 101, 164, II 415; alla corte di N. Acciaiuoli a Napoli, s. lettera al Boccaccio 184; al Petrarca 454; il N. e lo studio del greco nel medioevo II 104.

Niccoli, Niccolò, nelle adunanze del convento di S. Spirito 192; va a Padova a trascrivere l'Africa del Petrarca 197; fa venir a Firenze E. Crisolora 226; assiste alle sue lezioni di greco 227; s. inimicizia con lui 228; copia un cod. di Ammiano Marcellino 242; possiede il cod. di Tacito scoperto dal Boccaccio 250 sg.; trascrive il cod. di Plauto della Vaticana 258; N. e l'Aurispa 268; e Ciriaco d'Ancona 275, 276, II 884; 297 sgg.; s. intimità col Marsuppini 314; col Traversari 317, 318; con Poggio 829, 385; s. inimicizia con Guarino 343, 344, 345; s. rapporti con G. Aurispa

345, 346, 347; s. opera per far venire a Firenze il Filelfo 849 sg.; s. inimicizia con lui 352 sgg.; il N. nei dialoghi ad Petrum Histrum di L. Bruni 380 sgg.; s. biblioteca lasciata ad uso pubblico al convento di S. Marco 401 sg.; il N. e le Pandette Pisane 406; e il Barbaro 418; e il Brippi 506; e il Parentucelli II 58, 59; possiede un cod. dell'Iliade 108 n. 3; traduzione di Senofonte attrib. a lui 161; il N. e Alberto da Sarteano 221; e Giov. de Montreuil 336, 837; s. « Ortografia latina 366; emendatore di testi 875; 401; il N. e le idee pagane 464; eccita Poggio a rivedere il testo del Vecchio Testamento 466; 477; Cristoforo Buondelmonti dedica a lui la sua Descrizione di Creta 495; mappamondo e carte geografiche da lui possedute 498; interlocutore nel dialogo di Giov. Aretino III 64.

Niccola de Clemangis, s. insegnamento della rettorica II 382; 339 sgg. Niccola di Foligno, averroista a Padova 429.

Niccolò V, papa, (Tommaso Parentucelli da Sarzana) al servizio del card. Albergati al Concilio di Basilea 261; educatore dei figli di Palla Strozzi 291; dei figli di Rinaldo degli Albizzi 292; discepolo del Filelfo 351; s. canone per l'ordinamento d'una biblioteca 403; N. e l'umanesimo a Roma 406; crea il Cenci auditore di Rota II 24; 53 sgg.; s. costruzioni 62 sgg.; N. come mecenate 70 sgg.; s. cure per la biblioteca papale 196 sgg.; N. e l'università di Roma 200; s. corte letteraria 203; N. e la critica della Vulgata 466.

Niccolo, messo imperiale al Concilio di Basilea III 13.

Niccolò Cusano, card., s. presunta identità con N. da Treviri 257 n. 1; N. e la critica dei testi sacri 475, II 466; s. studi platonici 119 n. 1; s. cultura elassica 255. Cfr. III 18.

Niccolò, Danese, e la scoperta delle Decadi di Livio 249.

Niccolò da Treveri, e la scoperta degli scritti di Cicerone 244; degli Annali di Tacito 251 sg.; porta in Italia le commedie di Plauto, s. traffico di libri 257. Cfr. III 18.

Niccolò di Ventura, cancelliere della rep. flor., e il Petrarca 196.

Niccolò von Weil, pittore e maestro di scuola, s. vicende, s. interpretazione degli scritti di Enea Silvio, Petrarca, Boccaccio, Bruni II 297; amico e traduttore degli scritti di Enea Silvio 298.

Niceta, abate di Casoli, cede al Bessarione i libri greci del suo convento II 126.

Nogaroli, Antonio de', 489.

Negaroli, Isotta de', sua corrispondenza epistolare con Guarino e coi suoi discepoli 439; s. relazione col card. G. Cesarini, suoi scritti, s. morte 440; s. relazione con Costanza Varano 589.

Nogaroli, Ginevra e Angela de', letterate e poetesse 889, 840.

Nonio Marcello, s. Lexicon posseduto da N. Niccoli 248.

Nuti, Matteo, costruisce la biblioteca di Cesena per Malatesta Novello 588.

0

Obsopeo, Vincenzo, e la traduz. di Polibio del Perotti II 181; s. prima edizione di Diodoro 814 n. 4.

Ocko, Giovanni, vesc. di Olmütz e arciv. di Praga; s. amicizia e ammirazione

per il Petrarca; s. orazione funebre per l'imp. Carlo IV di Boemia II 259, 260.

Ognibene, de' Bonisoli, da Lonigo, discepolo di Vittorino, s. traduz. delle favole di Esopo, s. scuola a Venezia 425; maestro del Platina, s. threnus in Victorinum Feltrensem 532 n. 1; successore di Vittorino nella Giocosa 542, 548; s. traduz. di Esopo II 178; s. libro di metrica e grammatica latina 871; s. commenti ai classici latini 882.

Olcina, segretario di Alfonso d'Aragona, protettore di Guinif. Barzizza 490. Olesnicky, Sbignew, vesc. di Cracovia e card., s. studi e tendenze letterarie [1 317; cancelliere dell'università di Cracovia, impara a conoscere il Filelfo; s. rapporti e amicizia con Enea Silvio 318, 319.

Ols, Andrea; s. raccolta di libri fatta a Firenze II 251.

Omero, e Dante 16; e il Petrarca 52 sg., II 108; e il Boccaccio 174, II 108; e il Salutati 226, II 184 sg.; e Ciriaco d'Ancona 278, 278, 279; l'Iliade copiata dal Gaza per F. Filelfo 400, II 140; le opere rivedute da Francesco Barbaro 419 n. 2; Om. e Vittorino da Feltre 541; 558; Om. e Basinio Basini 580; tradotto da Leonzio Pilato II 108, 158, 184; dal Pindaro Tebano 184; dal Loschi 184 sg.; dal Bruni, da P. C. Decembrio, dal Valla 185 sg.; imitato da Basinio Basini 187; traduzioni del Marsuppini 185, 187 sg., 190, di Orazio romano, di Francesco e G. M. Filelfo 189; di Francesco d'Arezzo, Niccolò della Valle, Giov. Pannonio e Angelo Poliziano 190; Niccolò V e le traduzioni di Omero 184 sgg.

Orazio da Roma, s. poesia *Porcaria* II 69 n. 1; scrivano di Niccolò V, s. traduzione dell'Iliade 189.

Orazio, e Dante 14, 16.

Oresme, Niccola, maestro (?) e favorito del re Carlo il Saggio, s. traduzioni d'Aristotele II 829 sg.; s. trattati di numismatica, algebra e astronomia, s. allocuzione a papa Urbano V 890.

Orestis Fabula, s. scoperta attribuita a Enoch d'Ascoli II 194 n. 2. Origene, Omelie scoperte dal Traversari 260.

Oriandini, Paolo, frate camaldolese, fautore della letteratura pagana II 213. Orsi, Roberto, di Rimini; s. corrisp. epistolare con G. Pannonio II 313.

Orsini, Giordano, card., e la scoperta delle Decadi di Livio 249; delle commedie di Plauto 257, il 877, 878; s. cultura e gusto per le arti e le lettere, s. biblioteca, s. rapporti con gli umanisti 30, 78.

Ortografia, latina, di N. Niccoli 808, 844, II 366; tentativo di ripristinare l'antica ortogr. 396; studi e trattati degli umanisti sull'ortogr. II 366 sg.
Ovidio Nasone, tradotto da Brunetto Latini 14; 16; letto nella scuola di Vittorino 540; trad. da Chrestien Legonais II 323 (III 57); traduz. francese posseduta da Carlo V di Francia 326; commentato da Dionigi da Borgo S. Sepolero 379.

Oxford, s. Università II 845.

P

Padova e l'Umanesimo 18, 428 sgg.; s. caduta sotto la domin. di Venezia 220; s. università 428 sgg.

Palladio, s. biografia di G. Crisostomo tradotta dal Traversari II 168.

Palmieri, Matteo, discepolo di Zomino da Pistola 237; s. nascita, dignità

pubbliche, scritti in latino e in volgare 298; s. orazione funebre e incoronazione di C. Marsuppini 314; s. Vita di N. Acciajuoli 454 n. 1; s. Vita Civile 293, II 452; s. scritti cronologici 482; s. Historia florentina III 15, 18.

Pandette, le, pisane, nel Palazzo della Signoria di Firenze 405.

Pandoni v. Porcellio.

Panegyrici veteres, scoperti da G. Aurispa 259 sg.; posseduti dal duca di Glocester II 249.

Pannartz, Arnoldo, stampa a Roma la traduz. di Polibio del Perotti II 181; impianta con Schweinheim la prima tipografia a Subiaco; s. prime edizioni, trasporta la tipografia a Roma 802.

Pannonio Giano, v. Giovanni.

Panormita, Antonio, v. Beccadelli.

Paolo di Bernardo, raccoglitore delle lettere del Petrarca II 415.

Paolo da Castro, giurista, all'università di Padova II 468.

Paolo della Pergola, s. scuola pubblica a Venezia 425; rappresentante dell'averroismo a Padova 429.

Paolo da Perugia, bibliotecario del re Roberto di Napoli; s. Collectiones, s. rapporti col Petrarca 174, 452; II 106; s. commento a Persio III 31.

Paolo II, papa, (Pietro Barbo) s. raccolte di gemme e monete antiche II 30;
P. e la biblioteca Vaticana 199; 227 sgg.

Paradiso degli Alberti, il, 188, 189.

Parentucelli, Tommaso, v. Niccolò V.

Parigi, s. università II 323, 331 sg.

Patrizzi, Francesco de', e la congiura di Siena del 1457, 408.

Pavia, s. università 514 sgg.

Pazzi, Piero de', s. cultura, s. biblioteca 298.

Pehem (Behaim?) Lorenzo (Anonymus Marucellianus), s. raccolta d'iscrizioni romane II 885.

Pelacani, Biagio, filosofo e matematico, frequentatore del convegni di S. Spirito in Firenze; s. insegnam. a Bologna 190; a Padova 190, 538; B. e Vittorino da Feltre 588.

Pellegrini, Giacomo, segretario di Alfonso il Magn., e il Panormita III 32. Pepoli. Giovanni. tutore di C. Salutati. III 5.

Perieone (o Parlione), Pietro, discepolo del Filelfo, s. insegnamento a Venezia 426, 586; a Genova 441; a Milano 586; va a Costantinopoli per erudirsi nel greco; alla corte dei Malatesta a Rimini, s. cultura, s. scritti 586.

Perotti, Niccolò, vesc. di Siponto; s. Vita del Bessarione e traduz. d'uno scritto greco di questi il 120 nota; 129 sgg.; s. trattati di metrica latina 180, 182, 372; s. grammatica latina 182, 369; s. Cornucopiae 182, 384; s. rifacimento di Polibio 180, 181 sg.; s. traduzioni di Epitteto e di Plutarco 180; s. contesa con Poggio in difesa del Valla 146 sg.; s. scritto contro il Trapezunzio in difesa del Bessarione 151; compera i Problemi di Aristotele per papa Niccolò V, s. lettere 427; s. Manuale di epistolografia 428; s. orazioni 438 n. 4; discepolo di Vittorino, s. trattato sull'educazione 450.

Peretti, Pirro, nipote del preced., s. Dedica, a Federigo d'Urbino delle Cornucopiae dello zio 570.

Persio, conosciuto da Niccola di Clemangis II 848; commentato da Guarino 881 n. 4; da Paolo da Perugia III 81.

Persona, Cristoforo, s. traduzione di Procopio II 167.
Petracco, Gherardo di, fratello del Petracca, 115 n. 1, 181 n. 1; si fa certo-

Bino 144. Petrarca. Francesco, 25 sgg.; bibliografia sul P. 26 n. 1; s. autografi 117 n, 1; il P. come umanista 27 sg.; discepolo di Convenevole 28; influenza di Cicerone e di Virgilio su di lui 89 sg., 99, 181; s. concetto d. poesia 34 sgg., 178; s. eloquenza e s. stile 36 sgg., II 365, 407 sg.; s. entusiasmo per l'antichità 89 sg., II 485; ricerca gli scritti di Cicerone 41 sgg., 209 sg.; s. raccolta di classici 48 sgg., 210, II 877; s. idea d'una biblioteca pubblica 49, 400; s. raccolte di monete e medaglie 50; il P. e la lingua greca 51, II 108, 106; discepolo di Barlaamo 51 sg.; il P. e Omero 53 sg.; il P. fra le rovine di Roma 54, 267; il P. e C. di Rienzo 55 sgg.; il P. difensore della libertà romana 64 sg.; s. patriotismo 67, II 299, 843, 850 sg.; il P. e Carlo IV imp. 68 sgg., II 257 sg., 299; s. lotta contro la Scolastica 78 sgg.; contro gli astrologi, gli alchimisti e contro ogni superstizione 75 sg., 89, II 476; contro i medici e la medicina 77 sgg.; contro i giuristi 79, II 470; contro la filosofia delle scuole 81, II 443; il P. e Aristotele 82 sgg.; e Platone 53, 84 sgg.; s. posizione di fronte a la religione e la Chiesa 85 agg., II 205, 459; il P. e S. Agostino 87 sgg., 111; e gli Averroisti 91 sgg.; e la critica storica II 485.

Il P. filosofo stoico 94 sg.; cortigiano 101 sgg.; cacciatore di prebende 104 sgg.; filosofo solitario 109 sgg.; s. culto dell'amicizia 113 sg., II 422; il P. e Laura 115 sgg., 186; e Dante 117 sgg.; s. orgoglio e vanità 119 sg.; s. disprezzo per i maestri di scuola II 448; s. sete di gloria 124 sg.; s. incoronazione 127 sg.; il P. come individuo 130 sgg.; la scena sul m. Ventoux 182; le Confessioni del P. 184 sgg.; s. accidia 137 sgg.; s. conversione morale e filosofica 144 sgg.; fama e culto del P. presso la posterità 147 sgg., 378 sgg.; s. morte 196; effetti della s. propaganda nell'Umanesimo 161 sg.

Il P. e il Boccaccio 166 sgg., 196, II 155; e il Salutati 195 sg.; e l'Acciaiuoli 454 sg.; e il re Roberto di Napoli 449 sg.; il P. e Firenze 148, 840, 885 sg.; e Venezia 442 sg.; e la Francia II 823 sg.; il P. e la Curia papale II 6.

S. scritti 152 sgg.; le Lettere 25 n. 1, 157, 168, II 111 sgg., 423; orazioni 157, II 825, 480; invettive 122 sgg., 158, II 824, 485 sg.; le Rime 26 sg., II 886 sg.; i Trionfi 86, 119; le Ecloghe 85 sg., 152, 413, II 48, 262, 387; epistole poetiche 153, II 387; s. commedia Philologia 154, II 397; de casu Medeae 154 n. 3, II 397 n. 4; l'Africa 153, 169 sg., 197, 297, 881, 886, 451, II 394; ars punctuandi II 365; trattati filosofici II 444; de contemptu mundi 133, 184 sgg.; de otio religiosorum 134; de remediis utr. fortunae 134, 145, 152, II 329, 385; de vita solitaria 111, 138, 151, 152; de sui ipsius et multor. (alior.) ignorantia 84, 94 sg.; de viris illustribus 155 sg., 210, 413, 429, 545, II 480, 491; liber rer. memorandar. 156, 210, II 480; Itinerarium Syriacum 156; s. recensioni di testi II 374; carta d'Italia a lui attribuita 157, II 498.

Petrarca, Francesca, figlia del preced., III 2.

Petrarca, Giovanni, figlio di Francesco, 87, 105, 107.

Petroni, Pietro, certosino, e la conversione del Boccaccio 177.

Petronio Arbitro, s. Satire portate in Italia da Poggio 247.

Pettworth, Riccardo, segretario del Card. Beaufort, s. amicizia con Poggio II 247.

Peuerbach, Giorgio, matematico e umanista, s. viaggi, s. insegnamento umanistico a Vienna II 282.

Piccinino, Giacomo, Condottiere, celebrato dal Porcellio nei suoi Commentari 493; s. onorevoli accoglienze al Filelfo 528; 568.

Piccolomini, Angelina, cantata dal Marrasio III 34.

Piccolomini, Enea Silvio, (Papa Pio II) e la Germania di Tacito 256 nota; discepolo del Filelfo 351; poco stimato a Siena 408; discepolo di Mattia Lupi 409; s. visita al re Alfonso d'Aragona 495; s. distici contro la distruzione di rovine antiche a Roma II 15; Pio II e il Cenci 24; e la questione di precedenza dei protonotari apostolici 26; e la biblioteca Vaticana 199; e il Filelfo 226, I 528; protegge gli artisti, trascura gli umanisti e i poeti, s. idee sul modo d'acquistare la gloria, s. favoriti 226 sg.; s. viaggio in Inghilterra, s. rapporti con Adamo Mulin 247; cancelliere dell'imp. Federico III, 269; Enea S. e il duca Sigismondo del Tirolo 270; s. giudizi sulla nobiltà e sui dotti di Germania 271 sg.; apostolo dell'umanesimo in Germania, s. rapporti coi letterati tedeschi 272 sgg.; teme la distruzione della civiltà 802 sg.; promotore dell'umanesimo in Ungheria 306; E. S. e il card. Sbignew Olesnicky 818 sg.; E. S. poeta 887; s. stile 408; s. allusioni al paganesimo 464 sg.; s. lettere 298, 404, 405, 409, 419, 427; s. orazioni 409, 433 sg.; s. poesie 298, 892 sg., 404; s. commedia 400; s. Artis rethoricae praecepta 485; s. trattati filosofici 447; s. scritti sull'educazione dei principi 306, 453; s. opere storiche 308, 489, 491; s. Epitome super decades Blondi 484; s. Asia e Europa 497.

Pier dalle Vigne, s. stile 20, II 407; s. lettere politiche imitate dal Salutati 204.

Pier Oddone da Montopoli, 479 n. 1; poeta e oratore, maestro di Pomponio Leto, s. insegnamento allo Studio di Roma 201.

Piero da Montevarchi, segretario della Repubblica fiorentina 890.

Piero da Noceto, e la congiura di Stefano Porcari II 68; favorito di papa Niccolò V, s. posizione nella Curia 72 sg.

Pietramala, Galeotto di, card., protettore di Niccola di Clemangis, s. coltura, s. morte II 840.

Pietro di Blois, e le Istituzioni di Quintiliano 289.

Pietro da Castelletto, s. rifacimento della vita del Petrarca scritta dal Boccaccio, s. culto per il P. 150, 190, 387.

Pietro da Muglio, maestro di C. Salutati 195, II 47; s. insegnamento a Bologna 429, II 47 sg.; a Padova 429; s. commenti ai classici, s. versi II 890.

Pietro di ser Mino, v. Sermini.

Pilato, Lonzio, maestro di greco del Boccaccio, ottiene una cattedra di lingua greca nello Studio fiorentino per opera di lui 173, 840; s. traduzioni d'Omero 53, 174, II 103, 104, 108, 158, 184; 107 sgg.

Pindaro, sconosciuto al Bessarione II 127.

Pindaro tebano, il, s. traduzione dell' Iliade 465, II 184, 186.

Pio II, papa, v. Piccolomini.

Pio, Manfredo, signore di Carpi, e il Petrarca 79.

Pisa, s. Università 840, 841, 863.

Pisanello, s. medaglie comperate dai Medici 376; s. medaglia di Vittorino da Feltre 543; dona un suo quadro a Guarino Veronese, che canta le lodi di lui II 389.

Pisani, Ugolino, da Parma, alle corti di Re Alfonso e di Lionello d'Este 495; incoronato dall'imperatore Sigismondo 495, II 267; s. commedia Philogenia 495, II 399.

Pitagora, i Detti aurei trad. da Rin. da Castiglione III 47.

Pizzicolli, v. Ciriaco d'Ancona.

Plassenburg, s. scuola umanistica II 284.

Platina, Bartolomeo, (Sacchi da Piadena) discepolo di Ognibene da Vicenza, s. Vita di Vitt. da Feltre 583 nota; s. Vita del Bessarione II 120 nota; s. traduz. di una leggenda del Bessarione 121 nota; familiare del Bessarione 129; prefetto della biblioteca vaticana 200; il Pl. e Paolo II papa 227 sgg.; s. Vite dei papi 485.

Platone, s. enlto iniziato e promosso dal Petrarca e dal Boccaccio 81 sg., II 115; s. opere possedute dall'Aurispa 264; trovate da Ciriaco d'Ancona 278; acquistate da Palla Strozzi 405; la Repubblica tradotta dal Crisolora e dai due Decembrio 229, 501, II 158, 170, 178; traduzioni di Pl. di Palla Strozzi 291, II 159; antiche traduzioni in latino II 102, 161; i libri delle Leggi trad. dal Trapezunzio 136, 138, 178; traduzioni del Bruni 165 sg.; Pl. e il neoplatonismo 115 sgg.; contesa letteraria intorno a Platone ed Aristotele 150 sg.; Niccolò V e Pl. 177 sg.; traduz. di Rin. da Castiglione III 47; di P. C. Decembrio III 58.

Plauto, le 12 nuove commedie portate in Italia da Niccolò da Treviri 257 sg.; recensione del testo 258 n. 1, 298, II 377 sg.; interpretato dal Beccadelli 515, II 382; da Gregorio di Sanok 320; fatto copiare da Giov. di Montreuil 336; imitazioni di Pl. 820, 395.

Pletone, Giorgio Gemisto, al Concilio di Ferrara e Firenze II 113; II5 sgg.; Pl. e la contesa intorno a Platone e Aristotele 150.

Plinio il Giovane, s. Lettere scoperte 253; ricercate da Niccolò V papa II 196 n. 2; possedute da Gualtiero Col 344.

Plusiadenos, Giovanni, copia un Erodoto per il card. Bessarione II 127.

Plutarco, s. Vite conosciute dal Bruni 862; possedute dall'Aurispa 264; s. scritti morali trovati da Ciriaco d'Ancona 278; le Vite acquistate da Palla Strozzi 405; Pl. studiato in Grecia nel M. E. II 100; traduzioni di Pl. di Palla Strozzi 291, II 159; di Guarino Veronese 414, 549, 561, II 172; di Leonardo Giustiniani 415, II 172; di Francesco Barbaro 417, II 172; del Filelfo 518, 583, II 97, 178; di Giacomo da Scarperia 22; di Lapo da Castiglionchio 87, 170; di Niccolò Perotti 190; del Bruni 160; di Giovanni Pannonio 172, 310, 314; di Rin. da Castiglione III 47; raccolta delle diverse traduzioni di Pl. 172.

Podokatheros, Filippo, di Cipro, ospitato da G. Vitez II 308.

Poesia, la, nell'Umanesimo II 386 agg.

Poggio (Bracciolini), Gian Francesco, ammonito dal Salutati, s. dolore per la morte di questi 218; discepolo di Giovanni da Ravenna 221; vuol scrivere l'elogio del Crisolora 238; s. scoperte letterarie 236 sgg.; P. in Inghilterra 247, 328, 329, II 244 sgg.; scopre il de Aqueductis di Frontino 259; s. raccolta d'iscrizioni 268, II 16, 384; s. lodi e attacchi contro Ciriaco 285; s. orazione funebre per Lorenzo de' Medici 297; per Niccolò Niccoli 303; s. amicizia con questi 306; P. a Firenze 327 sgg.

892; s. raccolta di antichità 381; s. biblioteca 382, 394, 404, II 375; s. polemiche letterarie 385 sgg., II 440 sgg.; s. contesa col vescovo Zeno 885; con Guarino 385, II 441; col Filelfo 354, 359 sg., II 440; P. e Alfonso d'Aragona 498; P. nella Curia papale II 9 sgg., 27, 73 sgg., I 328; il Bugiale 16 sg.; P. e le rovine di Roma 13 sg.; s. lotta contro il Concilio di Basilea e Papa Felice 11 sg., 76; contro i frati mendicanti 18, 208 sgg., 223; s. amicizia col card. Orsini 30; s. studi di greco 112; s. contese col Valla e col Perotti 143 sgg.; col Trapezunzio 148 sg.; s. testamento 212; s. relazioni con G. Agliotti 219; s. scherni contro la Germania 300; s. rapporti con Carlo VII di Francia 327; con Giov. II di Castiglia 346; con Enrico Inf. di Portogallo 347; P. recensore di testi 375, 377; s. stile 408; s. immoralità 456; s. scetticismo religioso 465; s. studi di ebraico e sulla Bibbia 466; s. scritti e scherni sulla giurisprudenza e la medicina 471, 477.

Opere. Discorso sull'origine della lingua volgare II 439; Dialogus contra hypocrisim II 76. 209 sgg.; Lettere 338 n. 4, II 417, 420, 424; Trattati II 446 sg.; Orazioni funebri II 432; Facetiae II 17, 211, 408 sg.; Urbis Romae Descriptio (De varietate fortunae) II 14, 495; Storia Fiorentina 392, II 487; Traduzioni dal greco II 169, 179 sg.

Poggio, Giacomo, figlio del preced., s. Praefatio alle Storie del padre 392 n. 8.

Polentone, Secco, discepolo di Giovanni da Ravenna 219; Secco e il Pontano 256 n.; 432 sgg.; s. scritto De scriptoribus latinis 432; S. e lo scoprimento delle ossa di Livio 434 sg.; s. argomenti delle Orazioni di Cicerone Il 381; s. commedia Lusus ebriorum 398; s. scritto De ratione studendi 450; s. conoscenza di Tacito III 12.

Poliziano, Angelo, s. lodi della cultura a Firenze 367; il P. e la traduz. d'Aristotele del Gaza II 176; s. traduzione dell' Iliade 190; 270; s. stile 409.

Polibio, tradotto da N. Perotti II 130, 181, 181; rifacimento di P. del Bruni 167.

Polluce, s. Lessico posseduto dal Filelfo 559.

Polonia, la, e l'Umanesimo II 817 sgg.

Pompeo Festo, trovato da Bartolomeo da Montepulciano 241 n. 4.

Pompeo Trogo, ricercato dal Salutati 209.

Pemponio Leto, e l'Accad. romana, e la presunta congiura contro Paolo II papa II 228 sgg.; s. raccolta d'iscrizioni 385; s. depravazione morale 457. Pomponio Perfirione, 256 nota; portato in Italia da Enoc d'Ascoli II 194.

Pentano, Gioviano, e le scoperte letterarie 256 nota; s. giudizio su Niccolò V e Alf. il Magnanimo 448; 498; alla corte di re Alfonso 498 n. 1; il P.

e l'ortografia latina II 367 n. 1; 270. Pontano, Lodovico, canonista, nell'Università romana II 45.

Pontano, Tommaso, da Camerino, umanista III 40.

Pontelli, Baccio, costruisce il palazzo ducale d'Urbino 568, III 40.

Pontico Virunio, 262 n. 2.

Porcari, Stefano, e la s. congiura II 66 sgg.

Porcellio, Gianantonio, de' Pandoni, 490 sgg.; alla corte di Federigo d'Urbino, s. poema « Feltria » in onore di lui 570; 583 sgg.; il P. e Niccolò V papa II 92 n. 2; s. poesie erotiche 392, 404; il Filelfo contro il P. 457.

Pornografia, la, nella letteratura umanistica II 400 sgg.

Portogallo, il, e l'Umanesimo 345 sgg.

Premierfait, v. Lorenzo.

Prendilacqua, Francesco, s. Vita Victorini Feltrensis 533 nota.

Prisciano, s. Commento di Virgilio scoperto a S. Gallo 241; criticato dal Valla II 370.

Procopio, s. Storie donate all'Aurispa dall'imper. bizantino 263; tradotte da Cristoforo Persona, rifatte dal Bruni II 167; studiato da Flavio Biondo 167, 483.

Properzio, e il Petrarca 48, 210.

Protasio di Czernahora, vesc. di Olmütz, mecenate dei letterati II 284; discepolo e protettore di Galeotto da Narni 814.

Q

Quintiliano, s. Institutiones ricercate dal Salutati 209, 239; Q. e il Petrarca 239; l'esemplare completo scoperto da Poggio 239, 240; il « Paragone tra Cicerone e Quintiliano » del Valla 464; le Istituzioni e il De Oratore posseduti da Lupo Servato II 322; conosciuti da Niccola di Clemangis 343; le Istituzioni completate e corrette dal Barzizza 374; commentate da Ognibene da Vicenza 382; e dal Valla 383; s. influenza sulla pedagogia umanistica 449.

Quirini, Lauro, s. vita di Ciriaco d'Ancona 279; s. contesa con Poggio 411; s. nascita, educazione, commento alle poesie di Ciriaco, invettiva contro il Bruni 421; s. ritorno a Candia 422; s. insegnamento a Padova 422, 436, | 468; familiare del Bessarione 128; s. traduzione dal greco 184.

#### R.

Rabstein, Giovanni, s. studi a Roma, s. posizione in Boemia, s. dialogo imitato dal Piccolomini 283 sg.

Rabstein, Procopio, cancelliere dell'Impero, amico del Piccolomini 393.

Racanelli, Lazzaro, vesc. d'Urbino, maestro di Federigo da Montefeltro 568.

Raimondi, Cosimo, da Cremona, e la scoperta d. opere rettoriche di Cicerone 246. UV 11

Rambaldi, Benvenuto, da Imola, s. conoscenza di Tacito 250 n. 1; s. pubblica lettura di Dante a Bologna, s. commento alla D. Commedia 384, II 48; s. rapporti con Niccolò II d'Este, s. Libellus Augustalis 544; s. commenti ai classici latini e al Petrarca, s. fama come grammatico 36, II 48, 380.

Rambaldoni, v. Vittorino da Feltre.

Ravagnani, Benintendi de', gran cancelliere della rep. di Venezia, s. rapporti col Petrarca, s. devozione alla repubblica, s. cultura, scritti 412 sg.; raccoglitore d. lettere d. Petrarca III 62.

Razionalismo scientifico degli umanisti II 476 sg.

Razzano, Pietro, 280.

Recensioni di testi, degli umanisti II 373 sgg.

Regiomontanus, Giov., v. Müller.

Reichenau, Abbazia di, codici ivi trovati 238.

Retorica, la, nell'Umanesimo II 428 sgg.

Reuclin, Giovanni, discepolo dell'Argiropulo 867.

Rhosos, Giovanni, scrivano del card. Bessarione II 127.

Ricasoli, Carlo, II 208.

Riccardo di Bury Saint Edmunds, (d'Angerville), e lo studio del greco nel M. E., s. grammatiche greca ed ebraica II 102; s. vicende, s. rapporti col Petrarca, s. cultura, tendenze letterarie 241 sg.; s. passione per i libri 242 sg.; s. disegno di una biblioteca in Oxford, s. « Philobiblion » 248; s. lodi di Parigi 323.

Riederer, Ulrico, cancelliere austriaco, seguace dell'Umanesimo II 281.

Rimini, e l'Umanesimo 571 sgg.; v. anche Malatesta.

Rinaldo da Viliafranca, e lo studio del greco nel medioevo II 104.

Rinuccio da Castiglione, insegna il greco a L. Valla 461; studia il greco a Bisanzio, R. e il Traversari, R. e Poggio, Il 45; segretario di Niccolò V, s. traduzioni dal greco 82, 83, 184, III 47; s. insegnamento a Roma 45, 200.

Rinuccini, Alamanno, vuol scrivere la biografia di G. Manetti 326 n. 1; discepolo dell'Argiropulo 367; 383.

Rinuccini, Cino, s. invettiva contro il Loschi 204 n. 1; s. canzoni e ballate 382.

Rizzoni, Martiuo, discepolo di Guarino, precettore di Isotta e Ginevra Nogarola 489, III 30.

Robbia, Luca della, amico di L. B. Alberti 870; s. opere nella chiesa di S. Francesco di Rimini 576.

Roberti, v. Dionigi da Borgo S. Sepolcro.

Roberto, re di Napoli, poesia di Convenevole da Prato in suo onore 29; R. e il Petrarca 100, 112, 158, 449 sgg.; s. corte letteraria, s. amore per la scienza, s. biblioteca 449 sgg.

Roberto da Fulda, e gli scritti di Tacito 250.

Roberto da Lecce, frate, s. predicazione contro l'« Ermafrodito » del Beccadelli 480.

Rode (o Roth), Giovanni, s. rapporti con E. S. Piccolomini, discepolo del Valla a Roma, s. stile epistolare, R. e Gregorio Heimburg II 278 sg. Rodi, libri e antichità ivi trovate da Ciriaco d'Ancona 278.

Rolando, frate padovano, e la scoperta delle ossa di Livio 434.

Roma, s. rovine 366 sgg., 271 sg., II 13 sgg., 64 sg.; s. costruzioni promosse da Niccolò V 62 sgg.; la Curia rom. e l'Umanesimo 3 sgg., 203 sgg.; R. e il commercio librario 197; s. Università fino al pontificato di Eugenio IV 44 sgg.; sotto Niccolò V 89, 200 sgg.

Ronto, Matteo, s. traduzione in versi latini della D. Commedia 378.

Rossellino, Bernardo, s. monumento del Marsuppini 313.

Rossi, Roberto de', frequentatore delle adunanze di S. Spirito in Firenze 192; discepolo di Giov. da Ravenna 221; del Crisolora a Venezia, s. opera per chiamarlo a Firenze 225; discepolo del Crisolora a Firenze, s. traduzione d'Aristotele 227, II 159, 168; s. attività e dignità letteraria in Firenze 290 sg.

Rovigo, lo Studio trasportato colà da Ferrara III 39.

Rustici, Agapito, v. Cenci.

Sabbatino, Leonardo, 560 nota.

Sacchetti, Franco, s. canzone in onore del Petrarca, del Boccaccio e di Zanobi da Strada 888.

Sacchi, Bart., v. Platina.

Sacco, Catone, giurista, s. tendenze umanistiche 516, II 469, 473.

Sadoleto, Iacopo, s. stile II 208.

Sagundino, Niccolò, segretario del Consiglio dei Dieci a Venezia, s. vicende, cultura e relazioni letterarie 426; interprete al concilio di Firenze 426, II 114; alla corte di Alfonso il Magnanimo 498 n. 1; segretario di Niccolò V II 88; il S. e la contesa letteraria per Aristotele e Platone 150; aiuta il Fazio nella traduzione di Arriano 171.

Salamanca, s. Università II 845.

Săldner, Corrado, teologo, professore all'Università di Vienna, s. attacchi contro i poeti seguaci del Piccolomini II 282; s. disprezzo per gli umanisti italiani 283.

Sallustio, tradotto in francese II 829; parafrasi della Catilinaria di L. Valla 888.

Salutati, Coluccio, e l'Umanesimo 165; il S. nei convegni del « Paradiso » 189; in quelli di S. Spirito 192; 194 sgg.; il S. nella Curia 195, II 8; il S. in rapporto con Dante, Petrarca e Boccaccio 195, 196 sg., 375, 383, 386; segretario della Signoria di Firenze 196, 198, 890; s. idee religiose e filosofiche 199, II 206, 461, 462; raccoglitore di codici 209 sg., 298; il S. e le Lettere di Cicerone 211 sg., II 348; s. morte e incoronazione 206; s. opera per far venire in Italia il Crisolora 226; il S. e lo studio del greco 227, II 184; s. epigrafi per il palazzo della Signoria di Fir. 875; traduce in latino la D. Commedia 378; promuove il progetto dei monumenti ai grandi Fiorentini 888; s. idee sulle biblioteche pubbliche 400; amico di Bartolomeo de la Mella 545; maestro e protettore del Loschi II 184, III 84; il S. e gli studi ortografici 366; e le iscrizioni di Roma antica 884; e la poesia bucolica 888; e la poesia epica 294; s. stile 407; s. stile epistolare 411, 415 sg., I 890; s. trattati filosofici 446; s. attacco contro la teologia e il monacato 462; s. rapporti con Francesco Bruni III 48.

Opere. Epistolario 204 sgg., II 423, III 61; ars dictaminis 205 nota; ecloghe 206 sgg., II 388; poema epico su Pirro 207, II 394; de fato et fortuna 207, II 462; de religione et fuga saeculi 207; invettiva contro il Loschi 208, II 487; orazioni II 480; de nobilitate legum et medicinae II 471; recensioni di testi 212, II 874.

Salviano, il De providentia dei portato in Italia da Gregorio Corraro 261. Sanchez de Arevalo, Rodrigo, vesc. di Calahorra, scrittore e fautore dei letterati, s. corrispondenza epistolare col Platina II 282.

Sassuolo da Prato, s. Elogio di Vittorino da Feltre 532 n. 1; riceve in dono da Vittorino le opere di Senofonte 540 n. 1; discepolo del Filelfo e di Vittorino, va nel Peloponneso, chiamato nella Curia da Niccolò V, s. morte 543; S. e il Filelfo II 113.

Sbignew, v. Olesnicky.

Scala, Bartolomeo, s. Collectiones Cosmianae 296 n. 2.

Scalamenti, Francesco, amico di Ciriaco d'Ancona, s. morte 269 n. 2; s. Vita Kiriaci 269 n. 2, 280.

Scallgere, Giulio Cesare, e le traduz. d'Aristotele del Gaza II 176.

Scarampo, Ludovico, card., e il Filelfo 527; e il Valla 475; cancelliere dell'Università romana il 200; Poggio dedica a lui la raccolta delle sue lettere 424.

Schaumburg, Pietro di, vesc. di Augusta e card., all'università di Bologna, s. importanza nella politica ecclesiastica, fautore delle scienze e delle lettere, s. corrispondenza col Piccolomini II 295.

Schedel, Hartmann, s. disegno del Mercurio di Ciriaco d'Ancona 284; discepolo di Enrico Stercker II 291; s. studi a Lipsia, Padova, Venezia 296; s. gusti letterari, s. passione per gli scritti umanistici, conserva il Diario di Ciriaco, s. biblioteca a Norimberga 297; s. collezioni d'iscrizioni 297, 385.

Schedel, Ermanno, medico, s. vicende, s. amore per i libri classici e per gli studi umanistici II 296.

Schellstadt, s. scuola II 298.

Schlick, Gasparo. cancelliere dell'Imp. Sigismondo, e il Filelfo 518; s. origine italiana, s. attinenze all'Umanesimo II 267.

Schweinheim, Corrado, stampa a Roma la traduz. di Polibio del Perotti II
181; impianta con Pannarta la prima tipografia a Subiaco, s. prime
edizioni, trasporta la tipografia a Roma 902.

Scienze, le, naturali e matematiche, e l'Umanesimo II 476.

Scela, Ognibene, da Lonigo, discepolo di Guarino III 29.

Scoto, Sedulio e Giovanni, e lo studio del greco nel medioevo II 101.

Scrittura antica, nei codici umanistici 896.

Selimbria, arcivescovo di, e il Bessarione II 121.

Seneca, L. E., imitato dal Mussato 18; Seneca e il Petrarca 181, 141 sg., 212 n. 2, II 485; le tragedie attribuite a S. e il Salutati 212 n. 2; s. lettere apocrife 562; s. trattati tradotti in francese il 826, 329; commentato da Dionigi di Borgo S. Sepolero 379, 380; imitato dagli umanisti 395; imitato dal Loschi 896.

Seneca, Tommaso, da Camerine, maestro di Ciriaco d'Ancona 271; s. insegnamento in Ancona a Bologna a Prato, va alla Corte di Rimini, s. amicizia col Filelfo, s. versi 578 sg.; s. contesa col Basini 585; s. insegnamento a Bologna II 52; s. rifacimento di Tibullo 876; III 40.

Senofonte, studiato dal Bruni 262; s. opere possedute dall'Aurispa 263, 264; la Ciropedia tradotta da Poggio 384, II 148, 169, 197; spiegato dal Filelfo a Firenze 850; studiato in Grecia nel M. E. II 100; s. opere storiche copiate da Giov. Plusiadenos 127; i « Detti memorabili di Socrate » giudicati dal Piccolomini 158; il « Tiranno » tradotto dal Bruni 161; gli « Ellenica » rifatti dal Bruni 167; scritti minori trad. da Lapo da Castiglionchio 170, 184; dal Filelfo 178.

Seravalle, Giovanni da, s. traduzione in versi latini della D. Commedia 878. Sermini, Pietro, da Montevarchi, umanista III 24.

Servio, s. commento all'Eneide posseduto da Ippolita Sforza 521; emendato da Guarino II 876 n. 8, 881; criticato dal Valla 370.

Sesto Rufo, posseduto e commentato da Lorenzo Blumenau II 295.

VOIGT-ZIPPEL

Sforza, Alessandro, signore di Pesaro, e il Filelfo 529.

Sforza, Battista, s. cultura nel latino, s. allocuzione a Pio II papa 521; III 41.

Sforza, Francesco, duca di Milano, principi del suo dominio, s. carattere, protezione accordata agli umanisti 519 sgg.; il Filelfo e lo Sforza 518, 523 sgg.; lo S. e sua nipote Battista III 41.

Sforza, Galeazzo Maria, discepolo di Guiniforte Barzizza 520.

Sforza, Ippolita, discepola di Guiniforte Barzizza e di Costantino Lascaris 520; auoi libri 521.

Sguropulos, Demetrio, scrivano del Bessarione II 127.

Siena, e l'Umanesimo 408 sgg., II 457.

Sigeros, Niccolò, e il Petrarca 52.

Sigismondo, imperatore, e Ciriaco d'Ancona 275; legazione di F. Filelfo a lui 348; incorona il Beccadelli 478; e Ugolino Pisani 495; salutato con un discorso da Giuseppe Brippi 506; e dal Beccadelli 515; crea cavaliere Leonello d'Este 562; crea conte palatino il Loschi II 21; s. incoronazione a Roma 25; riceve da P. P. Vergerio la sua traduzione di Arriano 171; S. e l'Umanesimo 264 sgg.

Sigismondo, duca del Tirolo, e il Piccolomini II 270; 458; e Pietro Luder 292; e Lorenzo Blumenau 295; protettore dei letterati 270.

Signorili, Niccola, restauratore degli studi archeologici sotto Martino V a Roma 267.

Silio Italico, le « Puniche » portate in Italia da Bartolommeo da Montepulciano 242.

Simonetta, Cicco, e gli umanisti in Milano 520; e il Filelfo 527; consigliere letterario di Fr. Sforza II 78.

Simonetta, Giovanni, s. vita di Francesco Sforza 520.

Sisto IV, papa, la biblioteca Vaticana II 199, 284; umanisti alla sua corte 208; S. e l'Accademia romana, e il Platina 283.

Scolario, Giorgio (Gennadio) e la contesa letteraria per Aristotele e Platone II 150.

Scutariota, Giovanni, agente di Niccolò V per l'acquisto di libri greci II 195.
Simeone, pittore, fratello di Donatello, s. opere nella chiesa di S. Francesco in Rimini 576.

Sofocle, il celebre cod. laurenz. delle sette tragedie 268 sg.; quattro tragedie possedute dal Bessarione II 127.

Sogiiera, Giovanni, teologo, alla corte di Alfonso il Magnanimo 459.

Sonnenberger, Ulrico, cancelliere imperiale, seguace del Piccolomini II 281. Sopranze, Raimondo, giurista e amatore di libri, il Petrarca e il de Gloria di Cicerone 48, 44 n. 2.

Sozomeno da Pistoia, v. Zomino.

Sozzini, Mariano de', giurista, nello Studio di Firenze 343; emigra a Vienna, s. dottrina 408; s. poesia 11 387; umanista 469.

Spagna, la, e l'Umanesimo II 345 sgg.

Spinola, Giangiacomo, fa ricerca di libri in Francia per B. Fazio II 828.
 S. Spirito, in Firenze, convegni letterari nel chiostro 190 sgg.; lezioni ch' ivi s' impartivano 323; frequentato da Tommaso Parentucelli II 55.

Strafford, Giovanni, arciv. di Canterbury, s. rapporti con Poggio Bracciolini II 247. Stampa, la, e l'Umanesimo II 302 sgg.

Stationarii, nelle università italiane del medioevo 393.

Stazio, le « Selve » portate in Italia da Poggio 241.

Statue antiche, apprezzate dagli umanisti 266; raccolte da Ciriaco d'Ancona 273; da Cosimo de' Medici 376; da Paolo II papa, II 238.

Stazio, Cecilio, 81.

Stazio, Papirio, 81.

Stella, Giorgio e Giovanni, i loro Annales Genuenses e il Salutati 440.

Stella, Enrico, poeta, 440 n. 2.

Steno, Michele, doge di Venezia, e la città di Verona 437; II 21.

Stercker, Enrico, s. studi e tendenze umanistiche Il 290; studente a Perugia, professore a Lipsia, s. morte 291.

Stilistica, la, e G. Barzizza 228 sg., II 407; la stilistica presso gli umanisti 406 sgg.

Storiografia degli umanisti II 478 sgg.

Strabone, posseduto dall'Aurispa 264; studiato in Grecia nel M. E. | 100; tradotto da Guarino e da Gregorio da Città di Castello 182.

Strozzi, Lorenzo e Nofri, discepoli del Parentucelli, loro collezioni di libri 291, 292.

Strozzi, Matteo, s. esiglio, s. cultura 292.

Strozzi, Nanni, s. dottrina 292.

Strozzi, Palla, discepolo di Giov. da Ravenna 221; fa venire a Firenze il Crisolora 226; promuove lo studio del greco 227; P. e Ciriaco d'Ancona 275, 291 sg.; ufficiale dello Studio fiorentino 342; protettore del Filelfo 350, 356; dell'Argiropulo 366; s. raccolta di libri, s. idea d'una biblioteca pubblica 405; s. traduzioni dal greco 227, II 159; s. comm. ad Aristotile III 59.

Strozzi, Tito Vespasiano, poeta e prosatore 292.

Svetonio, s. De viris illustribus 254, 255 n. 8; frammento del s. de oratoribus ac poetis 256 nota, 438; s. Vita di G. Cesare trad. da P. C. Decembrio II 155 (cfr. III 51); traduzioni francesi di Sv. 826, 829.

Szecshy, Dionigio, arciv. di Gran e card., glurisperito, s. studi a Padova, s. amore per gl'Italiani II 307.

#### т

Tacito nel medioevo, l'antico cod. degli Annali e delle Storie posseduto dal Boccaccio, poi dal Niccoli 250 sg.; storia del cod. Mediceo degli Annali 251 sgg.; gli scritti minori 253 sgg., II 194.

Talenti, Tommaso de', averroista a Venezia 91.

Talleyrand, Cardinale di, chiama il Petrarca alla Curia di Avignone 105, 107; biasima il suo stile burocratico II 6.

Tambeni, Giov. Baldo de', professore nello Studio fiorentino, s. Trattato di filosofia naturale 343 n. 1; nell'Università di Bologna, s. tendenze umanistiche II 476.

Tebaldi, di Firenze, discepoli di Roberto de' Rossi 291.

Tebaldo de Casa, v. Casa.

Teodoro da Creta, insegna il greco all'Università di Bologna II 50, 52.

Teodoro da Tessalonica, e il rifacimento d'Arriano di Bartolommeo Fazio II 171.

Teofilo, s. opere portate in Italia dal Parentucelli II 59.

Teofrasto, il De plantis tradotto dal Gaza II 140, 183; la Metafisica tradotta da Gregorio da Città di Castello 183.

Teologia, la, e l'Umanesimo II 257 agg.

Terenzio, s. commedie trascritte dal Boccaccio 174; possedute dal Duca Giovanni di Berry II 827; commentate da Gasparino Barzizza 380; imitato nel Medioevo 395; e dagli umanisti 398.

Tertulliano, tutte le opere trovate dal Parentucelli 261, II 59.

Terunda, Leonardo, umanista, s. rapporti col re Venceslao, II 263.

Tibullo, posseduto dal Petrarca e dal Salutati 210; emendato dall'Aurispa, riveduto da Tommaso Seneca II 876.

Tiburzio, romano, s. congiura contro Pio II papa, II 230.

Tifernate, v. Gregorio da Città di Castello.

Tiptoft, Giovanni, Earl (non Carlo) di Worcester, s. viaggi a Venezia e in Terra Santa, s. studi a Padova, visita il Guarino, s. compere di libri a Firenze, il T. e Vespasiano, e l'Argiropulo, e Pio II, e Francesco d'Arezzo, s. traduzioni, s. ritorno in Inghilterra II 250.

Tolomeo, la Cosmografia fatta venire in Italia da Palla Strozzi 227 n. 2; acquistata da Ciriaco d'Ancona 273; posseduta dal card. Giordano Orsini II 80; tradotta da Giacomo da Scarperia 227, II 22, 159, 168; tavole per la Cosmografia disegnate da Fr. Lapaccini 227 n. 2; l'Almagesto trad. dal Trapezunzio II 186, 188, 188 sg.

Tommaso, inglese, amico del Bruzi, cultore degli studi umanistici, s. compere di libri a Firenze II 251.

Tommaso, greco, miniatore II 827.

Tommaso d'Aquino, e Dante 18; s. Postille all' Evangelo di S. Marco portate in Italia dal Parentucelli il 59; T. e gli umanisti 458 sg.

Tommaso di Ser Rigo, da Perugia, s. poesie pastorali mandate al Salutati II 888.

Tommaso da Rieti, s. contesa con Poggio II 440.

Tommaso da Sarzana, v. Niccolò V.

Torcello, Vescovo di, compera a Firenze le Filippiche di Cicerone 398.

Tortelli, Giovanni, e il Valla II 88 sg.; s. studi a Firenze, in Grecia, a Bologna, s. vicende, s. traduzione della vita di S. Atanasio 90; s. rapporti con Niccolò V 90 sg.; s. trattato De orthografia 91, 367; s. relazioni con G. Agliotti 219; s. cure per la biblioteca di Niccolò V 191, 198; traduzione di Appiano a lui attribuita 181 n. 1; s. conoscenza di Tacito III 12.

Traduzioni, dal greco in latino II 155 sgg.; traduzioni in volgare italiano 511, II 7, 154 sg.; in francese 326, 328 sgg.

Tragedie, degli umanisti 18, 396 sgg.

Tranchedino, Nicodemo, e il Filelfo 868.

Trapezunzio, v. Giorgio da Trebisonda.

Traversari, Ambrogio, discepolo di Giov. da Ravenna 221; del Crisolora 227; il T. e le nuove commedie di Plauto 258; s. ricerche di codici 259; scopre 39 omelie di Origene 260; il T. e l'Aurispa 268, 264; il T. e il Niccoli 298, 299, 805, 855; 315 sgg.; istruisce nel greco il Manetti 323; il T. e il Filelfo 849, 852, 358, 355; s. giudizio sopra un cod. di Tolomeo II 30, 58; il T. e L. Dati 78; e l'unione della chiesa greca a Roma 114; s. traduzioni dal greco 168 sg., 268; il T. e i monaci umanisti 218; e Girolamo Agliotti 215, 217, 219; e l'imp. Sigismondo 268; s. recensioni di testi 375; s. epistolario 425.

Trebanic, poeta, alla corte di Sigismondo Malatesta, s. versi in onore di questi 586.

Trevisano, Zaccaria, s. rapporti con gli umanisti, s. orazioni politiche 414; il Tr. e Francesco Barbaro 417; custodisce le ossa di Livio 485; il Tr. e Gasparino Barzizza 485.

Tridentone, Antonio, da Parma, commedia Fraudiphila a lui attribuita II 400 n. 5, III 61.

Triviano, Matteo, precettore di G. Galeazzo Sforza, e il Filelfo II 453.

Tröster, o Trest, Giovanni, discepolo del Piccolomini, s. dialogo contro l'amor sensuale, s. acquisti di libri in Italia 278.

Tucidide, conosciuto dal Bruni 262; venduto dall'Aurispa al Niccoli 262, 557; spiegato dal Filelfo a Firenze 850; tradotto dal Valla II 88, 178, 197; copiato da Giov. Plusiadenos per il Bessarione 127.

Tudeschi, Niccolò de', (Abbas Siculus) canonista, s. dottrina, s. insegnamento a Firenze e a Padova 342; al concilio di Basilea 342, 472 n. 1; s. stipendio di professore, diventa arciv. di Palermo II 468.

Turce, Pietro, amico del Salutati, segretario di Malatesta de' Maltesti 571.
Tussek, Giovanni, amico e seguace del Piccolomini II 288.

#### T

Uge di S. Severino, e il Boccaccio 185; e il Petrarca 218 n. 1.
Ugo di S. Vittore, negli scritti degli umanisti II 458.
Ungheria, l', e l'Umanesimo II 306 sgg.
Urbano V, papa, nomina suo segretario in Avignone Francesco Bruni II 8.
Urbino, e l'Umanesimo, v. Montefeltro.
Uzzano, Girolamo da, Camaldolese, e il Salutati 207.
Uzzano, Niccolò da, e lo Studio florentino 342.

## V

Vaganti, Maestri, 214 ag.

Valerio Flacco, l'Argonautica portata in Italia 240.

Valerio Massimo, imitato dal Petrarca 156; commentato da Dionigi da Borgo S. Sepolcro 451, II 380; da Bartolommeo de Regno 49; tradotto e commentato da Simone de Hesdin e Niccola de Gonesse 829; commentato da Benvenuto da Imola 380; da Guarino Veronese 881; s. diffusione nel medioevo 829, 380.

Valla, Lorenzo, 461 sgg.; il V. a Roma 460, II 87; a Pavia 462, 515 sg., II 478; a Napoli 462 sgg., II 474; s. contesa con Antonio da Bitonto 472 sgg., II 212; il V. e Eugenio IV papa 476; s. contesa col Beccadelli e col Fazio 486 sgg., II 440, 441; il V. e papa Niccolò V II 86 sgg., 201,

441; creato segretario apostolico, s. morte e sepolcro 89 sg.; s. studi di greco 112; s. contesa con Poggio 148 sgg., 442, 455, 457; s. giudizio su Pindaro 186; s. insegnamento criticato 383; s. raccolte d'iscrizioni 385; s. stile 409; s. osservazioni sulle lettere di Cicerone 421; s. lettere 427; il V. oratore, s. panegirico di S. Tommaso 433; il V. e le invettive 438; s. contesa con Antonio da Rho 441; con B. Morando 431, 486; il V. e la critica storica 486; s. conoscenza di Tacito III 12.

Opere. Confronto tra Cicerone e Quintiliano 464; Elegantiarum libri 468, II 88, 369 sgg.; T. Livio emendato 487, II 877; traduzioni dal greco II 178 sg., 178, 179, 185 sg.; Critica della Vulgata 475, II 466; Repastinatio dialectices 467 sg., II 445; Dialogus de voluptate (de vero bono) 465 sgg.; De libero arbitrio 471, II 466; De professione religiosorum 471, II 212, 466; invettive II 440 sgg.; attacco contro Bartolo e i giuristi 469, II 478 sgg.; De Constantini donatione 470; Vita di Ferdinando I d'Aragona 488; s. sermoni religiosi III 68.

Valle, Niccolò della, s. traduzione dell'Iliade II 190.

Valturio, Roberto, e P. Bracciolini 383; cortigiano e favorito di Ghismondo Malatesta, mecenate del letterati e poeti, s. sepoloro in S. Francesco di Rimini 577, 578; s. libro sull'arte della guerra 577 sg., II 492. s. relazioni con C. d'Ancona II 884.

Vangelista da Pisa, agostiniano di S. Spirito, maestro di G. Manetti 828; s. dispute con T. Parentucelli II 55.

Varano, Costanza da, madre di Battista Sforza 521; 589.

Varrone, i Libri rer. div. et hum. e il Petrarca 44 n. 2, 48; i libri de mensuris orbis terrae e de lingua latina 45 nota, 209; il de re rustica acquistato in Italia da Giov. de Montreuil II 886.

Vegezio, il trattato sull'arte della guerra trovato a San Gallo 241 n. 4; traduzioni francesi di V. 326, 329.

Vegio, Maffeo, e il dialogo de voluptate di L. Valla 467 n. 2; alla corte di Filippo M. Visconti, s. versi contro il Beccadelli 479; Il 39 sgg.; s. poesie 40 sg., 42, 392, 394; De educatione liberorum 42, 452 sg.; De verbor. significatione 40, 475; De rebus antiquis Basilicae S. Petri 43, 385, 493; s. opere ascetiche 42 sg.; il V. e Niccolò V 83; e l'imp. Sigismondo 263; s. rapporti con C. d'Ancona 384.

Velasquez, portoghese, e Poggio Bracciolini II 847.

Vellata, Francesco, s. contesa con Poggio Bracciolini II 440 n. 5.

Vencesiao, re di Germania, e l'Umanesimo II 263.

Venezia, e l'Umanesimo 410 sgg.; s. nobiltà 162, 411; insegnamento pubblico a Ven. 425 sg.; s. biblioteche 426 sg.; la biblioteca del Bessarione a Ven. 427, II 127 sg.; la Scuola della Cancelleria ducale III 28. Ventura, Niccolò, cancelliere della rep. florentina, e il Salutati 196.

Venturino, maestro di grammatica a Mantova 534.

Vergerio, Pier Paolo, il Vecchio, discepolo di Giov. da Ravenna 221; del Crisolora a Firenze 228; s. iscrizione per la tomba del Crisolora 231; declina l'incarico di scrivere la biografia del Cris. 233; s. insegnamento a Firenze 341, 490; ospite di Carlo Zeno, s. insegnamento a Padova, segretario del Card. Zabarella, di Francesco Novello, s. Storia dei Carraresi 490; s. peregrinazioni in Italia e all'estero, s. rapporti con gli umanisti 431; s. opuscolo contro Carlo Malatesta in difesa di Virgilio 481, 578; s. traduzione d'Arriano II 171, 265; il V. presso l'imp. Sigismondo 264 sg.; presso Giov. Vitez 266, 808; s. morte 266; s. libro de arte metrica 871; s. commedia Paulus, s. Epistolario 423 sg.; s. libro sull' Educazione 450 sg.

Verona, e l'Umanesimo 437 sgg.

Vespasiano da Bisticci, s. Vite degli uomini illustri 392, II 491; 396 sgg.; 400; al servizio di Cosimo de Medici 402, 403; 405; V. e Federigo d'Urbino 569, 570; V. e Niccolò V papa 11 70; e Giov. Tiptoft 250; e Andrea Ols 251; e Guglielmo Gray 252; s. lascito alla biblioteca di S. Marco in Firenze III 26.

Veterane, Federigo, s. Inventario d. biblioteca di Federigo d'Urbino 569 n. 1.

Vibaldo di Stabio, e le Istituzioni di Quintiliano 239.

Vienna, la s. Università e l'Umanesimo II 271, 281 sgg.

Villani, Filippo, e il Petrarca 150; s. elogio dello stato di Firenze alla fine del sec. XIV 188; s. pubbliche letture su Dante in Firenze 885; s. scritto intorno a Dante, Petrarca e Boccaccio 387; s. Liber de civit. Flor. famosis civibus 391 sg., II 491; loda le epistole di Zanobi da Strada II 7.

Villani, Giovanni, contro gli astrologi 77 n. 1; s. Storia di Firenze, s. cultura classica 391.

Villani, Matteo, s. cultura classica, s. giudizio int. al Petrarca e a Zanobi da Strada 879.

Vincenzo di Beauvais, e gli studi storici nel medioevo II 485.

Vinci, Leonardo da, e L. B. Alberti 872.

Virgilio e Dante 14, 16; e il Petrarca 31 sg., II 374; e Ciriaco d'Ancona 278; interpretato a Mantova dal maestro Venturino 584; a Ferrara da Guarino 588; 554; culto di V. a Mantova 573; Carlo Malatesta e la statua di V. 572 sgg., II 326; commentato da Dionigi da Borgo S. Sepolcro 879.

Visconti, Bart., vesc. di Novara e card., chiama a Novara Guiniforte Barzizza 507.

Visconti, Filippo Maria, duca di Milano, e il cod. delle commedie di Plauto 258; 502 sgg.; chiama a Milano Gasparino Barzizza 506; e Guiniforte Barzizza 507; F. M. e il Beccadelli 510; e P. C. Decembrio 511; e il Filelfo 512 sgg.; e l'Università di Pavia 515; ammiratore del Petrarca II 387.

Visconti, Galeazzo II, duca di Milano, e l'Università di Pavia 514.

Visconti, Gian Galeazzo, duca di Milano, e il Petrarca 156, 209; s. giudizio sopra gli scritti del Salutati 206; libri antichi da lui posseduti 211; chiama il Crisolora all' Università di Pavia 229; s. carattere, s. costruzioni, letterati alla s. corte, s. biblioteca 499, 500; s. epitaffio composto dal Loschi 502.

Visconti, Gianmaria, duca di Milano, e Uberto Decembrio 500.

Visconti, Giovanni, arciv. di Milano, chiama e ospita il Petrarca a Milano 101, 498; orazione del P. in morte di lui 157; s. potenza, s. corte letteraria 498.

Vitez, Giovanni, di Zredna, vesc. di Granvaradino, arciv. di Gran e card., ospita il Vergerio II 266; 307 sgg.

Vitruvio, trovato nel monastero di S. Gallo 241; V. e L. B. Alberti 371; e il Brunellesco 376.

Vitry, Filippo di, vesc. di Meaux, amico del Petrarca, supposto traduttore di Ovidio II 328, III 57.

Vittorino, (Rambaldoni) da Feltre, discepolo di Giov. da Ravenna 219; di Guarino Veronese 423; s. insegnamento a Padova 436; 533 agg.; s. « Casa Giocosa » 585 agg., II 449 ag.; s. effigie nel palazzo ducale d'Urbino 569 s. trattato d'ortografia III 58.

Vladislao, re di Boemia, e il Filelfo 848.

Voipe, Niccolò, da Vicenza, poeta, maestro di N. Perotti II 129, 146.

#### W

Weingarten, Abbazia di, codici ivi trovati 288.

Wendel, Gasparo, istitutore di Ladislao re d'Ungheria, e il Piccolomini II 806.

Worcester, Giov., duca di, v. Tiptoft.

### $\mathbf{z}$

Zabarella, Francesco, card., e il Crisolora 231; e P. P. Vergerio 480, 431; e Girolamo Agliotti, s. morte il 216, 217, 218; collaboratore del Vergerio nel suo trattato De arte metrica 871; lo Z. e Gasparino Barsisza 416.

Zambeccari, Cambio, questore del Duca di Milano, e il Beccadelli II 878.
Zambeccari, Pellegrino, cancelliere del Comune di Bologna, e il Salutati 578, II 48; s. studi, tendenze umanistiche, s. corrisp. epistolare col Salutati e col Vergerio II 48.

Zamoreo, Gabriele, da Parma, s. versi in lode del Petrarca 150; s. culto per il P., s. epitaffio per l'arciv. Giovanni Visconti 499.

Zane, Paolo, protettore di Guarino Veronese 848 n. 2, II 111, III 49.

Zangaropulos, Giorgio, scrivano del card. Bessarione II 127.

Zanni, Lorenzo, discepolo del Valla II 166 n. 1.

Zanobi da Strada, maestro di scuola a Firenze 164; incomincia un poema su Scipione Africano, stringe amicizia col Petrarca 165; onoranze a Z. in Firenze 875; Z. e il Petrarca, Z. segretario di Niccola Acciaiuoli 454 sgg.; incoronato poeta da Carlo IV di Boemia 455, II 258; segretario papale di Avignone, s. morte II 7, 8; s. epistole 7; s. traduzioni di S. Gregorio Magno 7, 155; Z. e lo studio del greco nel medioevo 104; e il Petrarca 448.

Zeno, Carlo, mecenate degli umanisti, s. amore per la letteratura greca, s. importanza come capitano e uomo di stato, s. morte 414; elogio funebre in suo onore di L. Giustiniani 414 n. 2; e di Giacomo Zeno 414 n. 2, II 488.

Zeno, Giacomo, vesc. di Feltre e Belluno, e di Padova, s. vita di Carlo Zeno 414 n. 2, II 488; s. contesa con Poggio Bracciolini 385, II 440.

Zomine (Zembino, Sozomeno) da Pistoia, s. studi, cultura, va al concilio di Costanza, s. ricerche di codici, s. insegnamento a Firenze, s. morte, s. biblioteca 287; s. Cronaca universale 287; trascrive l'Asconio Pediano trovato a Costanza 241, II 875; Z. bibliofilo 893; s. stima per Vespasiano da Bisticci 897 n. 1; s. Regulae grammaticales II 368; vocabolario greco da lui posseduto 372 n. 5; mappamondo e carte geografiche da lui possedute 498.

.

# ERRORI CORREZIONI

| Pag. | . z | lın. | . 34, | Francesco e Giovanna            | Francesca e Giovanni                 |
|------|-----|------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ש    | 6   | *    | 20,   | p. 297                          | p. 381                               |
| *    | 10  | •    | 3,    | Giovanni II Paleologo           | Giovanni VII Paleologo               |
|      | 15  | *    | 3,    | questo                          | questi                               |
|      | 17  | *    | 22,   | nel 1430                        | nel 1431                             |
| *    | ≫   | •    | 24,   | conferma                        | elezione                             |
| >    | ×   | *    | 32,   | p. 414 n. 1                     | p. 314 n. 1                          |
| *    | 18  | -    | 2,    | il 26                           | il 27                                |
| >    | 29  | •    | 6,    | Francesco II                    | Francesco I il Vecchio               |
| >    | 51  | •    | 38,   | notata                          | notato                               |
| *    | 52  | >    | 11,   | Socrate                         | Isocrate                             |
| >    | 57  |      |       | La giunta a p. 346 va trasport  | ata al suo luogo nella pagina seg    |
|      | 73  | 3    |       | Si avverta che l'autore Cannava | ile, Ercole, va riferito a Lo Studio |
|      |     |      |       | di Napoli etc., non alle Er     | pistolae etc. del Campano.           |

# INDICE

| AVVERTENZA                     | <br>Pag. v |
|--------------------------------|------------|
| GIUNTE E CORREZIONI AL VOL. I  | <br>. » 1  |
| GIUNTE E CORREZIONI AL VOL. II | <br>. > 43 |
| INDICE BIBLIOGRAFICO           | <br>. > 66 |
| INDICE ANALITICO               | <br>. > 89 |

. • . • . •

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



•

·.

.

,

.

•

•

. • •

•



| _                            | .                    |                                                                              | 1.5                                   |                                  |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| TURN                         | CIRC<br>202          | <b>ULATION</b> I<br>Main Libro                                               | <b>DEPAR</b><br>ary                   | TMENT                            |
| DAN PERIC                    |                      | 2                                                                            |                                       | 3                                |
| HOME U                       | <u> </u>             | F                                                                            |                                       |                                  |
|                              |                      | 5                                                                            |                                       | 6                                |
| 1-month loan<br>6-month loan | s may be<br>s may be | recalled AFTER 7<br>e renewed by calli<br>e recharged by bringes may be made | ng 642-34<br>nging book               | s to Circulation Desk            |
|                              | DUE                  | AS STAMP                                                                     | ED BEI                                | LOW                              |
| MAY 14                       | 133\$                | ···                                                                          |                                       |                                  |
| APR                          | 24                   | 201                                                                          |                                       |                                  |
| 100                          |                      |                                                                              |                                       |                                  |
|                              |                      | ***************************************                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                  |
|                              |                      |                                                                              |                                       |                                  |
| <del></del>                  |                      |                                                                              |                                       |                                  |
|                              |                      | ·                                                                            |                                       |                                  |
|                              |                      |                                                                              |                                       |                                  |
|                              |                      |                                                                              |                                       |                                  |
|                              |                      |                                                                              |                                       |                                  |
|                              |                      |                                                                              |                                       |                                  |
|                              |                      |                                                                              |                                       | <del> </del>                     |
|                              |                      |                                                                              |                                       |                                  |
|                              | 1                    |                                                                              |                                       |                                  |
| DRM NO. DE                   | )6, 60r              |                                                                              |                                       | LIFORNIA, BERKELEY<br>, CA 94720 |
|                              |                      |                                                                              | LD 21                                 | -100m-7,'40(6936s)               |

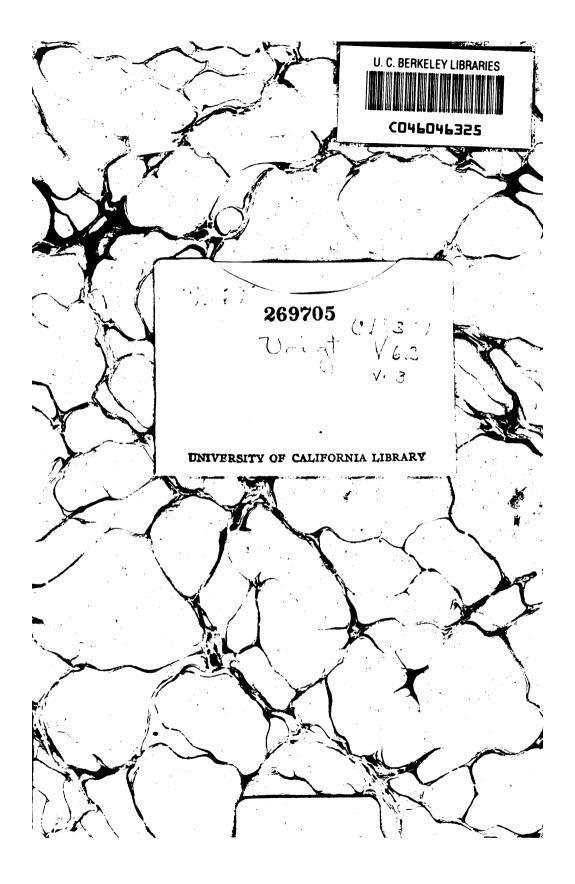

